





















QVESTA SIE VNA OPERA LA QVALE SI CHIAMA DECOR PVELLARVM: ZOE HONORE DE LEDONZELLE: LA QVALE DA REGOLA FORMA E MODO AL STATO DE LE HONESTE DONZELLE.

ILECTISSIME FIOLE
IN CHRISTO IESV:
Mosso da li accesi & calidi
desiderii uostri: & da gli
foliciti priegi che humel
mente frequentate che cum le mie
debeluce oratioe de priegi lo altissimo
& eterno signor dio che ue concedi
bona uentura nel uostro maritare: o
deliberato per uostra maior satissacioe
& perpetua consolatione de notarui
el modo de aquistar dal signor dio &
da gli homini del mondo bona & opti
ma uentura: lo qual ordene se uui



ue degnate observare séza alcuno du bio legerissia & facilissia méte porete obtenere qualuqua gratia domadare/ te al supno dio si per uui come p ogni altra persona. Et pero beni che nui certolini siamo inimici de le done quato a lo aspecto exteriore del corpo mortale: semo pero amicissimi de le anime sue immortale per esser ala imagie de lo eterno idio create e facte. Vnde a me aparso esser obligato man/ darui la uera doctrina che debenno observare le sauie prudente & psecte donzele.laqual doctrina sara utilissia ad ogni uedoa & ad ogni maridata. Beni che io lhabia intitulata in dota preciosa de le optime donzele: laqual dota sara una opeta divisa in setelibri in similitudine de sete ornamenti nuptiali: liquali zaschaduno di loro si diuiderano in diuersi capituli come ne le tauole loro poreti chiaramente Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

intendere auanti li sui principi. Ma pur per maior uostra dechiaratione ue dechiararo chi apresso de che cossa ha/ ni biamo a tractare in qualuqua de que 11 sti sete prealegati libri risimigliati a sete preciosi ornamenti. Ne lo primo libro del primo ornameto ele se tractara de la bonta conueniente e ala necessaria ale sauie & prudentissime ete. donzele. lan/ Ne lo secundo libro del secundo orna mo mento se tractara de le uirtu conde/ ecte gne auui. Mia Ne lo tertio libro del tertio ornamento del ordene de la uita che deuete servare ita. Nelo quarto libro del quarto ornaméto ota ша se tractara la forma de li beli costumi. bn Nelo quito libro del quinto ornaméto se tractara de li boi exercitii corporali. 111 Nelo sexto libro del sexto ornamento ord se tractara deli honesti afecti & sancti ne desiderii.



QVI COMENZA LA TAVOLA DEL PRIMO LIBRO CHIAMATO DI BONTA

VESTO PRIMO Libro in similitudine del primo ornamento nuptiale se divide in tre capituli in similitudine de tre ue stimenti recamati doro & argento & de seda.

Lo primo capitulo in similitudine del primo uestimento negro tractara dele tre parte de la confessione in similitudine de le tre sorte de recami. Per lo primo recamo de seda :la contritione de lo cuore. Per lo recamo darzento: lo schieto proferire del peccato. Per lo

recamo doro: la satisfacione de la penitentia.

Lo secundo capitulo in similitudine de lo secundo uestimento crimisino tractara de la oratione ornata de doi soli recami darzento & de auro. Per lo recamo darzento hauerete la oratione uocale. Per lo recamo de auro: hauerete la oratione mentale.

Lo tertio capitulo in similitudine de lo tertio uestiméto bianco tractara de la deuotioe ornata de tre sorte de recami. per lo recamo de seda beretina: la de uotione sondata in memoria de la meditatioe de la ppria miseria. Per lo secudo recao darzeto la deuotioe son data ne lo itellecto p la meditatione de al misericordia de dio. Per lo tertio re camo de auro la deuotione sondata ne la uolunta per lo infinito desiderio de contemplatione: per ardentissimo amore de misseriesu.

na/

In

ue/

38

III/



ILECTISSIME FIOLE
IN CHRISTO Iesu cosi
come le uno solo dio: una
sola fede: & uno solo ba

mente uno muodo & ordene se del be/
ne & beatamente uiuer in questo mo/
do da fir servato da tutti li fideli: &
deuoti christiani. Ma per diverse cir/
cunstantie & similitudine secundo la
diversita de li stati de le creature.come
se lo stato virile de li homini.lo stato
de le done maridate. De le vedoe: &
de uvi donzelle a tutti apertiene obser/
vare lordene infrascripto: zoe cociarsi
a lavarsi & a mundarsi ne la contrita

confessione. Sugarse cum la candida touaglia de la oratione: & reuestirse de lo fragrante & odorifero uestiméto de deuotione de misser iesu. loquale dice. & sine me nihil potestis facere. Vui non possete fare alcua cosa senza di me dicemisseriesu. Et po acio che possiati hauer lui che puole el tutto. lo ue offerisso la presente opereta in titulo di dota spirituale. Et questo pris mo libro per lo primo ornamento de le diuine noce .loqual se diuide in tre gloriosi uestiméti exornati de diuersi recami doro: de arzento: & de seda: & questi sarano in tre capitoli in breuita dinotati.

QVI COMENZA LO PRIMO CAPITULO DEL PRIMO VESTIMO ENTO NUPTIALE DE ZETANI NO NEGRO.

Lo primo uestimento sie la sancta confessione ornata come de sopra descriuo

ba/

be

no/

: 8

ar/

) la

me

10

ta



DELO PRIMO RECAMO.

Lo primo recamo sie de seda cremesina laqual significara la ardente contritivone de li cuori uostri cognoscado esser uermi & carogne & tutte fetide & tutte puzolente in conspecto de lo excelso & sublimissimo eterno sposo misser iesu: per li molti & diuersi uostri peccati. Vnde seti ueraméte degne de ogni tormento: morte: & sempiterna danatione. Si che condoleteui sumamente de tali errori disponandoui de mai piu a tale peccato ritornare: & cosi sa zando hauereti ornato lo primo uesti mento de la consessione de uermeglia & rubicunda seda de contritione.

DE LO SECVNDO RECAMO. Li recami darzéto significão lo secudo grado de la confessione : che e adouer proferir schieto & apertamente lo suo peccato al suo cofessore tazado quelle circunstantie che possano generar si a uni come al confessore innorme & abominabile fantasia: o dicendo: ouer dapoi la confessione. Et pero sempre sia la uostra confessione schieta: ma honesta & deuota uergogna.

La cofessione schieta sie quando se dice la sorte del peccato cum le circustatie del peccato necessarie a dinotar la sua

graueza.

La sorte del peccato si maisesta quado sidice. dico mia colpa che io ho peccato i supbia ouero auaritia o in luxuria o uero in gola: accidia: inuidia: ira.

Le circunstantie secundo le sorte de li peccati piu et meno sono necessarie

ma pur le ponero qui tutte.

La prima circunstantia sie doue dicedo dico mia colpa che io ho peccato in ua nagloria dela mia psona in chiesia ala messa ouer ala predica ouer auespero.

La secoda sie quando su eldi de pasqua o de nadal: et simelmente i tutti lialtri peccati di supbia auaritia gola luxuria accidia ira & inuidia se dechiarara.

La tertia circunstantia sie cu che persona dicendo io me ho irato in casa cum mia madre o cu mio padre o cu fratelli o cu sorelle o cu parenti o cum schiaue o cu altra persona.

La quarta circunstantia sie quate uolte dicendo dico che me o irato dapoi che me confessai tante uolte: & de tutti

lialtri peccati.

La quinta sie cu qual messi cu lettere o uero cum ibassade cum promesse cu menace o cum simel deshoneste industrie ouer cu herbarie ouer cum incantamenti.

La ultima circunstătia in alcuo peccato sie a che fine pero che lo fine allegara o peccato come se una dona ama uno zouene afine de hauerlo p marito legi-

timo no e peccato: si altro no ie acade in gesti o uer in acti libidinosi-e cusi saria peccato: ma non tanto per lo bon fine. Adonqua si ue uolete cofessare apertamente li uostri peccati andate p cotal circunstantie e bastaraui assai: & maximaméte ne lo peccato de luxuria & de tutte le altre particularita carnale si no descendano in altra specie de ma/ ior peccato. Non proferite mai al confestore: &si lui ue dimandasse non gli respondete. Et pero doueti cercare co/ fessore uechi de bona fama & de bona religione & de bona praticha ad con/ fessare done . cum elquale no habiate mai domestecheza familiarita ne ami citia: saluo quando ue confessate tre uolte alanno: da pasqua granda: da la ascensa: & da nadale. Non guardando mai in faza del uostro confessore: ne usare cum lui parole adulatorie: & lu/ sengheuole:anzi poche parole cum

fubstantia: & subito partiteue: & non fate dapoi la confessione el mercato del filo dandoui a cognoscerni per nome ni per parenta chi uui siati: pero che la cotritione ue rechiede lachryme & non zanze.

DE LO TERTIO RECAMO.

Lo recamo ueramente doro del pfecto uestimento sie la penitentia che ue da ra el confessore cum tutte le altre bone opere & amaistramenti che lui ue insignara a deuer lassar la mala uia e redrizarui al bene fare : le quale cosse to talmente cum ogni uostro sforzo de uete prometter uolere poner ad executione per remissione de tutti li usi peccati. Et cusi fare aliegramente & uoliétera p non tornar al nominato passo. Et questo basta quanto aptie alo primo ornaméto del primo uestimento de le anime uostre.

QVI COMENZA LO SECVNDO CAPITULO DEL SECUNDO VESTIMENTO NUPTIALE DE ZESTANINO CREMESINO.

RIEDO ALA SANCTA con fessione carissime seguita lo secundo uestimento de la uera oratione ornata solamente de do sorte de recami: zoe dargéto: e doro, lo recão de argéto significa la oratione uocale, lo recamo doro significa la oratione mentale.

Le oratione uocale sonno quelle orone & quelli priegi liquali cum la uoce se proferisseno come sonno pater nri: aue marie: psalmi: hymni: cantici: diuerse oratione de sancti: de sacte de lequale sonno composti li diuini officii: lo psalterio: li septti psalmi: e lo officio de li morti. Ité molte altre oratone si ritrouano esser molto grate

al signor dio dicendole deuotamente tra lequale si ritroua scripto a roma in una capella de san Piero come per san Gregorio: & p altri papa sie sta dato indulgétia de cinque milia anni puno a zeschaduna psona che cotrita & confessa: & senza peccato mortale dira ogni zorno deuotamente dauati de uno christo passo cum li misterii de la passione cinque pater nostri: & aue marie cum queste cinque infrascripte oratione in zenochioni: & la prima sie.

O domine iesu christe adoro te in cruce pendentem: coronam spineam in capite portatem: deprecorte ut crux tua liber& me ab angelo percutiente.

O domine iesu christe adoro te in cruce uulneratum: felle & aceto potatum: deprecor te ut uulnera tua sint reme/ dium animæ meæ.

O domine iesu christe adoro te i sepul-

cro positum aromatibus conditum: deprecor te ut mors tua sit uita mea. O domine iesu christe pastor bone:111/ stos conserua peccatores iustifica: omnibus fidelibus miserere: ppitius esto mihi peccatori. O domie iesu christe deprecor te ppter illam amaritudinem quam sustinui sti pro me misero peccatore: maxime quando nobilissima anima tua egres/ sa est de corpore tuo miserere animæ meæ in egressu suo. AMEN. Ancora se troua scripto come apparse a uno sacerdote nela agustia de la sua morte la madona dicedo. Io te uegno a consolar nel tempo de la tua neces/ sita per la cotinua ofone che i mia laude cum deuotione ogni giorno diceui laqual oratione sie questa zoe. Gaude dei genitrix uirgo immaculata. Gaude quæ ab angelo gaudiū suscepi/ sti. Gaude quægenuisti æterni lumis

claritatem. Gaude mater. Gaude sacta dei genitrix uirgo tu sola mater inupta te laudat omnis creata. Genitrix lucis sis pro nobis quasumus ppetua interuentrix.

Ancora zaschaduna persona che la infra scripta oratione dira auanti uno christo passo cum uno pater nostro: & una aue maria: hauera de indulgentia

octo milia anni: & e questa.

O dulcissime domine iesu christe rogo te amore illius gaudii quod dilecta mater tua habuit quando te uidit: & illi apparuisti in illa sacratissia nocte pascæ: & per gaudium quod ipsa habuit quando glorificatum teuidit dibuit quando glorificatum teuidit dibuit aclaritatis: deprecor te illumines me septem donorum spiritus sancti: ut possim adimplere uoluntatem tua omnibus diebus uitæ meæ. AMEN. Item chi ogni zorno deuotamente dira li infrascripti septi uersi molti anni

auanti la sua morte saueranno quado debbeno morir zoe. Illumina oculos meos: nequando obdormiam in morte: nequando dicat inimicus meus præualui aduersus eu. In manus tuas domine commendo spi ritum meum : redemisti me domine deus ueritatis. Locutus sum in lingua mea: notum fac mihi domine finem meum : & nume/ rum dierum meorum qui:est ut sciam quid desit mihi. Dirupisti domine uincula mea: tibi sa/ crificabo hostiam laudis: & nomen domini inuocabo. Periit fugaa me: & non est qui requirat animam meam. Clamaui ad te domine: dixi tu es spes mea: portio mea in terra uiuentium. Fac mecum signum in bonum : utui) deant qui oderunt me: & cofundant: quoniam tu domine adiuuisti me: &

consolatus es me.

Ancora per molte experientie se ritroua che qualunque persona dira sola ouer accompagnata da qualunque hora: o da qualunq; tempo sia: caminando: stando: ouer laborando cum bona intentione trentatre milia aue marie a lo honore de la madona in memoria de xxxiii ani che misser iesu uisse: ogni licita & honesta dimanda che fara ala madonna la receuera in quello anno senza dubio.

Item chi dira septi pater nfi: &.vii .aue marie in qualunque luogo si trouera ad honor de le goze del nostro signor muora quando el uoglia misser do menedio li perdona tutti li soi peccati secudo che misser iesu promesse a una sancta persona religiosa che logamete hauea desiderato de sauer quante milia goze de sangue lui missere Iesu hauea sparso.

Item qualungs dira quindexe pater nfi: & quindexe aue marie in memoria de roua la passion de misser iesu: acquistera Ouer molte & quasi infinite gratie. )ra:0 Simelmence chi ad honor de le cinque ndo: piaghe deuotamète dira cinque pater 1a 1n/ nostri: & cinque aue marie fina a uno trie a anno hauera remission de tutti li soi 10112 peccati :e si no fara la mala morte. ... ogni Ancora chi alhonor de li membri de la raala sacratissima uergene madre madona mno sancta Maria cu liquali lei serui & mi/ nistro al gloriosissimo nostro signore .aue misser iesu christo picolino: dirala in/ uera frascripta oratione octo zorni de logo mor in zenochioni basando la terra ouer t do in altro comodo luogo ogni uolta che ccati nominera el nome de misser iesu & de una la gloriosa madre ogni gratia che do/ nete mandara per si o per altri da uxir & m1/ liberarse de ogni agustia & tribulatõe elu infallanter la receuera: laqual oratone 10



beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo unico uirginale silio signor nostro iesu christo uero dio & uero homo nelqual io ueracissimamente credo: & per loqual per li tui prieghi & meriti uergene dulcissima spero salvuarmi.

O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico: & benez dico cum tutte le mie forze quello bez atissimo & dulcissio tuo cuor elquale credete a quella anunciation angelica credando concepisti quel beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo tuo unico uirginale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero homo nel qual & cætera come di sopra.

O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico: & benedico cum tutte le mie forze quelle beatissime tue mamelle de la rosada del spirito sancto piene lequale hanno

letado quel beatissimo picolino uni genito de dio padre tuo unico uirginale filio signore nostro iesu christo uero dio & uero ho nelqual & cætera. O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo :adoro:glorifico: & bene/ dico cum tutte le mie forze quelle tue mane beatissime lequale tanto diligentemente & tanto deuotamente seruireno a quel beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo unico uir/ ginale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero ho nelqual & cætera. Odulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico: & bene/ dico cum tutte le mie forze quella tua beatissima boccha : & quella beatissia lengua lequal deteno quella salutifera resposta zoe. Ecce ancilla domini fiat mihi secundum uerbum tuum :per la quale ne liberasti da la podesta de lo demonio: & reconciliasti a dio padre

p lo suo unigeito tuo unico uirginale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero ho nelqual io ueracissimamete & cætera.

O dulcissima & benedictissima uergene

O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico & benedico cum tutte le mie forze quelli toi beatissimi labri liquali così dolce & divuotamente basorono quel beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo unico uirgiale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero ho nelqual c.

Odulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico: & benedico cum tutte le mie forze quelle tue beatissime narise lequale sentirono lodor de quel fior & fructo del paradiso alqual li morti resuscitano che e unigeito de dio padre tuo unico uirginale filio signor nfo iesu christo uero dio & uero homo nelqual & cætera.

O dulcissima & benedictissima uergene

12

Maria laudo: adoro: glorifico: & benez dico cum tutte le mie forze quelle beaz tissime tui orechie lequal cu paura et amiratioe aldiréo quella agelica saluzato e alaqual cu el cuor credesti et cosi cucepisti nel utero et ne poducesti quel beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo unico uirginale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero ho nel qual & cætera.

O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo :adoro:glorifico: & benedico cum tutte le mie forze quelli tui beatissimi ochi liquali tanto benignamente & piatosamente guardorono quel beatissimo picolino unigenito de dio padre tuo unico uirginale filio signor nostro iesu christo uero dio & uero homo.

O dulcissima & benedictissima uergene Maria laudo: adoro: glorifico: & benez dico cum tutte le mie forze quella bez

atissima anima tua & quello beatissio corpo tuo liquali sono i quel riposo abundante: doue tu dulcissia uergene cum dio padre & dio filio suo & tuo: signor nostro iesu christo crucifixo& dio spirito sancto: sopra tutti li ordei de angeli & archangeli : & sopra tutti li sacti & sancte exaltada : & in eterno coronada triumphi: delqual riposo participi ne faci quel medemo unige/ nito de dio padre tuo unico uirginale filio signore nostro iesu christo uero dio & uero homo nelqual io ueracissi? mamente credo: & per loqual cu li tui prieghi & meriti dulcissima uergene spiero saluarmi. AMEN.

DELA ORATIONE MENTALE.
Fina a hora io ueo per uostra cosolato e dinotato diuerse oratione uocale de grandissimo merito & premio incoparabile : hora ui dinotero la oratione mentale.

+3

La oratione mentale sie quella laquale cum pace & quieto de tutti li sentimenti & cum riposo de la mente aliemata da ognicativo pensiero solamete cum el cuor cum grande dilecto ora & priega deuotamente el signor dio la gloriosa sua madre couer altro sancto senza proferir alcuna cossa cum la lengua: anci si volesse par quasi che non poria: & questo basti quanto ala dechiaratione & ordene de lo secundo vestimento de la oratione deuota cosi vocale come mentale.

QVI COMENCIA LO TERTIO CAPITVLO DEL TERTIO VESTIMENTO DE DAMASCHINO BIANCHO DE ACCESA DE VOtione.

APIATE CARISSIME Fiole che la deuotione sie dono spirituale fondato nele tre potétie

de lanima in similitudine de tre recăi: zoe in memoria: itellecto: & uolunta. Ne la memoria si funda & stabilisse la meditatione. Ne lo intellecto nasce la sapientia de la contemplatione. Ne la uolunta se confirma & accende lo des siderio infinito de amare idio sopra ogni cossa: & questa sie la ultima persectione de lanima persecta.

Adoncha nui comenzaremo da la pria parte de la deuotione che e fondata ne la prima potentia de lanima: zoe i me moria laqual se chiama meditatione & sara lo primo recamo dargento de questo tertio uestimento. Poi diremo de lo recamo doro de la conteplatione: poi ueraméte nel fine del ultimo libro tractaremo del ordine de lo tertio recamo de rubicondissima seda da lo acceso desiderio del amor diuino.

La meditatione spirituale consiste ne lo solicito pensier de la miseria humana

& nela misericordia diuina.

La miseria nostra humana si consiste insepte consideratõe. La misericordia diuina si consiste in tre principale consideratione: zoe de la creatione: incarnatione: & redemptione.

De le septe cossideratione de la miseria humana.

Comenciamo adoque de le cossideratoe de la miseria humana: lequal sonno queste. La miseria de questo mondo. La miseria del corpo humano. La crudelita de la morte. La dura partita de questa uita. Le pene del purgatorio. La horribilita de lo inferno. La senté tia del ultimo iudicio.

De la prima consideratione.

Quanto a la prima consideratione de la

prima meditatione de la miseria de questo mondo. Dico che uui podete uedere come niuna cossa pol essere persecta: come tutto passa: o per morte o per uechieza: la terra se imputrisse: li marmi & pietra si speza: le herbe & arbori se incarolisse & secha: li aiali & li homini quanto piu stanno: tanto piu a la morte appropinquano: lo mare tempestoso sumerge e inchiote le longe fatiche de li affanati marcadati: laere se intenebrisse & manda horribel tonitrui: sagitte: tépesta cum spetuosi uenti in dano & detrimento de molte & infinite humane creature.

De la secunda consideratione.

Quanto a la meditatione de la nostra miseria corporale debiamo pensare come siamo subditi & apti a sostenere & receuer diuerse & infinite infirmita. Et come subiecti a tanta necessita de fame: fredo: sono: piei dogni sporcheze: puza e uituperio: liquali eseno de li ochi nostri: de le orechie: naso: & boczcha: & diuerse parte del nostro misezabel corpo.

De tertia cosideratione.

Quato ala meditatione de la despietata morte come non perdona a papi a imperadori a re a duchi principi e baroni a sauii a richi a belli a bruti: tutti occide e tutti amaza non lassa pazo no lassa pouero ne mendico. O spauentosa cossa che morir ne conuiene: & non sapiamo quando: ne de che morte: ne se hauremo spatio pur de pentirse. O morte. O morte quanto sei tenebrosa & crudele. Alcuni tu suffochi inmantinente. Alcuni tu li tragi la polpa: & pelle de sopra lossa: & poi desperati li

occide. Alcuni ne li fluctuosi mari tu summergi. Alcuni in preda de pagani ouer altri soi iimici li deuori & squarzi. Alcuni per iniustitia: alcuni per iussititia uituperoso & crudelissimo sine li fai punire in conspecto de soi amici & inimici. Adonque bene e pazo colui che in peccato mortale se ritroua & non ti teme.

De la quarta consideratione.

Quanto a la meditatione de la dura spartita di questa uita pensate dile ctissime quando una anima sensuale & peccatrice si troua al poto de la morte come si ritroua percossa de subito terrore sentendosi obscura la speraza de longa uita :manchare la sanita del corpo: lo desiderio de la uanita del mordo :conuienti abandonar padre e madre fradelli & sorelle parenti & amici richeze honori & sama. Considera la iustitia del signor: lira de li demoni:

la ppetuita de le pene isernale. Oyme Oyme i che mala giornata si ritrouera & a che horribel passo si conducte le biastemate anime che sanno lassato al ponto de la morte ritrouare cum peccato mortale. Adonque carissime comenciate per tempo a penterui: il non uolete a cotale spauentoso lazo ritrouarui.

De la quinta consideratione.

Quanto a la meditatione de le acerbissime pene del purgatorio pésate come per qualunque uotra che lanima ha peccato mortalmente p spatio de septi anni patisse inconsiderabilissime pene in purgatorio. Ora pensate p quanti pensieri: per quanti desiderii: p quati modi cum li ochi uedando: odendo: parlado: andado: tochado: & opando: siati cadute in diuersi pecceati mortali de superbia: auaritia: gola: accidia: inuidia: ira: odio: & male uoluntade.

Orchi sapera numerare le uolte de lequale septe anni de pene per uolta doueti sostenere in purgatorio. Ay. Ay siole mie non piu non piu: sati ormai sine: & redrizate la mente uostra a sar penitentia de li peccati uostri.

De la quinta consideratione. Quanto a la meditatione de lo horribi lissimo inferno: considerate ue priego comi si ritrouano le biastemate aime dedanati li quali in uita sua sono stati ribelli del suo creatore:nemici de si istesi:& de dano & mal exempio al,p/ ximo suo quado si sente sprotundate ne lo tenebroso abisso de lo iferno cir/ cundate de fuoco : siame: stridi: puze : uermi:giazo:pianti:dolori:dogni in / firmita strazati & laiati da li despietati demonii in conspecto de lo horribilis? simo lucifero. O. O. O quanto quato espauentosa quella infocata faza de lucifero da la presentia delquale non

17

10

2:

ce piu sperantia non ce piu de uscire ni de cotal pene eternale & isinite mai mai mai: receuer da dio alguna miseri/ cordia. Prouedeteui adug; siole hora che podete presto: presto: pero che no sapete ni lo giorno ni la hora de la usa morte.

De la septia consideratione.

Quanto a la meditatione de lo ultimo iudicio delqual nel ultimo libro pie naméte p ordie ue descriuo. Ma pur qui ue diro queste poche parolete per lequal douete pésar quato sara horribile et spauétosa la iusta sententia che dara misser iesu dicendo in alta et tonitrua uoce ale desperate anime deli damnati. Andati andati andati male decti nelo suocho eterno alhora sara serate le dispiatate porte delo maledicto inferno in saculum saculi et in sacula saculorum

De la secunda meditatoe de la miseri.

cordia diuina.

Poi ueramente che hauete inteso la humana miseria quanto sia caduca sia gile e pericolosa. Hora considerate ne la meditatione de la misericordia dimina: quanto el signor dio sie stato pio & misericordioso comenzando da la prima consideratione de la creatiõe nostra.

Ayme. Ayme fiole mie fiole mie carissie quanto: quanto siamo ingrati & scor gnoscenti de li infiniti doni & inconsiderabile gratie che habiamo receu ute da la sublimissima bonta de lo eterno idio. Do odite: odite: odite maraueglizosa & stupenda gra che quel benigno conditore delibero de fare. Possa che p sua diuina iustitia scazo lucifero cu subito ordino creare la nostra misera bel humana natura laqual douesse in logo de li sbanditi supbi spiriti fruire

& eternaliter posseder la soa ineffabilissima gloria. Vnde in preparatione de tata gloria nostra comencio a creare lo fermaméto: li pianeti: & li quatro eleméti cum li stupédissimi ornaméti soiliquali cum gli ochi nostri continu/ amére uediamo. Poi ueraméte si de gno creare li corpi nostri in summa speciosita & belleza. Et lanime nostre ala sua excelsa & sublimissima ima gine & similitudine de immortalita inuisibilita & eternita cum plenaria liberta de uoler el bene ouer el male. O chi de nui potra mai tanto piangere tanto condolerse & tanto pentirse che satisfar potesse la millesima parte de la ingratitudine nostra de tanti ifiniti doni: & immensegratie per le nostre continue offese che mille uolte al gior/ no nui lo offendemo. & pur se nui cum perfecto cuore & optima uoluta se pétimo: cosi presto ne pdona come

si mai non lhauessemo offeso. Et que sto ue basta quanto a la meditatione de la creatione.

Quanto a la secunda consideratione de la misericordia diuina pensate: pesate ue priego qual impatore qual re qual signore qual minimo padre su nesara mai p ricomprar uno suo ribello & scelerato figlio loquale continuamete lo offédesse : uolesse abandonar sua patria farsi schiauo & uoler star trenta tre anni schalzo: affamato: assetito: uitupato: sbandito: biastemato: & da tutti pseguitato. Or chi di uui ditime ditime chi di uui uoria puenire a tata extrema calamita p ricomprate uno suo pessimo figlio. Anzi credo che non a la millesima parte uosati puenire p lo piu polito sauio & degno figlio de tutto lo universo modo. Ma la supna & gloriosa sapiétia delo eterno dio ha beni uoluto p la sua extrema carita

descender de lo suo sublime solio & excelso regno & hasse dignato descéder nelo infimo & bassissimo ustuperoso seculo uestito de la marcescibel & frage lissia carne humana schiauo & subdito de lo mortale impio & gouerno tpfale in summa pouerta & grauissima penitentia:naicendo in logo alpestro:fu/ gendo in terra aliena: & finalmente uiuendo in odio de tutta gente solo pricomprar la preuaricata rebella & sceleratissima nostra natura humana de originale peccato operato per lo ingratussimo nostro primo padre Ada. Si che considerate ui priego se queste sono misericordie da ponere in obliuione. Ay misera quella anima. Ay misera & miserabile laquale non si ricorda ogni giorno de tanti infiniti doni: & tante gratie.

Quanto a la tertia consideratione de la secuda meditatione molto piu: molto

cha de la prima ni de la secunda semo obligati a la infinita bonta de misser iesu: loqual non solo gli basto soppor tare tutte le sopradicte angustie tréta tre anni che ultra quelle uolse essere tradito da lo suo proprio discipulo alqual cũ ogni benignita & humilita li haueua in quella hora dato in cibo lo suo corpo proprio sacratissimo: & lauati li sui fetidi & puzolenti piedi cum le sue preciosissime mane. Ma che diremo nui che essendo lui omni potente dio creatore del cielo & de la terra se dignasse per nostra salute las sarse crudelissimamente prendere & ligare & dauanti Anna cum summo impeto sbufetare: inzuriare dauanti Cayphas illudere: sbefare :pelar la sa. cra barba: & li soi sancti capelli acerbis/ simamente illaniare: Oyme: oyme: oy/ me signor mio caro non solo questo ti basto per amore mio patir sol per

ale

Je/

TU/

saluarmi . Ma ancora uolesti da li im piatosissimi ministri de zudei strasis nato a casa de Pillato & de Herodes:& poi da lo perfido Pilato examinato loqual te fece despietatamente batter: & flagellare: & cum li acerbissime pon/ gentissime spine ue fece la uostra gloriosa testa coronare: & da lui fosti a la uituperosa morte condemnato. Do signor mio signor mio caro che bexogno haueua tu de nui che tanti opprobrii & pene per nostra salute patir uui uolesti : ayme figliole mie carissime come uui non ue commoue li uostri giouenili cuori a pieta: non uedeti uui chel uostro dolcissimo si gnore per uui cum lo crudel lazo al collo:e cu la durissima & gravissima croce sopra le sue delicatissime spalle uiene strasinato. Ecco come le cascato gia stramortito in terra. Ecco come le gia conficto cum ogni impieta sopra

lasprissima croce e finalmente per li uostri peccati le stato leuado nudo in aere. Et nel suo precioso costado trasfixo in aere pede tutto squalido: tutto impalidido & morto. piangamo: pi" angão figliole mie: piangamo li nostri despiatati & pessimi peccati p liquali lo irradiante sole: & la candida & rutilante luna in tenebre e in sangue se conuerse ne la horribel morte del glorioso saluatore nostro misser iesu .ue/ dete: uedete come de luto: sangue:& sputo tutto uulnerato iace nel gremio sacro de la afflicta & sconsolada ma/ dre. ecco ecco gia e approximata hora acodere & sepelire nela oscura & tene/ brosa speloncha la gloria deli cieli:lo triumpho delmondo & de le anime no stre peccatrice sumo conforto: & infi/ nita pace: orsu: orsu che piu che piu po teui tu p nío amor patir & sostener. ayme : ayme: ayme meschini nui me/

n

Si

:8

to

er:

on/

ra

fti

0.

the

Iti

Ue

on

schinelli peccatori come mai potereo tata pieta redimer & atata icopiesibel misericordia satissare forsi cu beletti o cu rizeti o cu le ure smesurate choue pagareleifinite offese de u uri infiniti peccati per liquali misser ielu eterno uerbo filio del sumo padre p sua imela pieta couenuto a uentre ad incarnare: morir: & resuscitar tutto glorioso per farue cu esso lui eternalmète asceuere ne la sublime gloria sua del paradiso. Lassate adunque lassate le fenestre : lass sate li amati:si uui li haueti : lassate li uani & dishoésti uestimeti: & siati so/ licite & feruéte a deuote ofone & peis tentia. Et così in questo mondo haue reti suma pace & sumo honor: & nel altro gloria triuphate i facula faculose Finite le tre consideratione: Seguita la contemplatione che se la secunda par te de la accesa diuotione. Voriaue carissie figliole compitamente satisfare dadoui notitia de la secunda

parte de la diuotione fudata ne la se cunda potétia de la la electi: che e litellecto nelquale lo eterno dio p sua infinita misericordia alcuna uolta in questo modo puede fabricar la suma gra de la contéplatione : laquale no si pole p popa: honore ne fama acqstare: ma p suma humilita: castita: pouerta: patiétia: & uirtuosa obedientia. Et po io loquale me trouo spogliato de la p fectione de cotal ornamenti in mi me/ demo come di fora nel habito & uita exteriore dimostro: no ardisco di cota, ta alteza parlare: ritrouadomi ascosa: & sepelita talpa del odoroso zardino del ordene sacro nfo. Pur niente deme/ no p ura mazor cosolatioe quel che p me no posso p altrui soccorso mi sfor/ zero aiuuate el signore per sua diuina inspiratione in qualche particella cer/ chero de contentarui. Sapiate carissime che la cotemplatione

22

10

Jue

HU

mo

lela

are:

per

STOL

110.

las/

teli

110/

pel'

IUC/

nel

OR

112

ar/

cossiste i uero cognoscimento de dio & de le cosse spirituale acqstata p gratia de orone & doctrina & fludio de la sa/ cra scripta cu spiritual affectione & gusto de îteriore sapore p speciale gra del spirito sacto. Et questa tale contemplatõe in si cotene tre pricipal pte. La prima parte de la cotemplatoe specialmente hano li hoi litterati & maistri in theologia p lo logo studio & grada faticha poste ne le sacre scripte: unde puieneno i la sopradicta cognitone de dio secudo lo suo izegno de maor ouer minor sotilita: liquali si se sano coser uare in uera huilita & uirtuosa carita sono molto abili apueire al gusto & se timéti de la secuda pte dela cotéplatoe La secuda parte de la cotemplatoe cosi/ ste pricipalmente ne lo affecto & amor séza cognitoe & itelligentia de le cosse spirituale. Et questa pte comunamete hano piu done deuote & hoi ignorati:

liquali nele sue orone essendo senza peccato mortale senteno nel cuor suo uno grado umore cu affectioe: cu grav da reuerentia consideradol sui ifiniti iudicii îcomprensibili & la sua îmésa iustitia: o ueramente alcuna uolta me/ ditado sente certo spiritual amore nel pensar de la passione de misser iesu: ouer sente una deuota confidentia. o ueramente ne le sue ofone si ritroua alienato da ogni uanita de setimenti: cũ fũma pace daio: cũ delectabile ele/ uatione di mente i dio : Cu immenso desiderio de seruirlo cu ogni purita. Et molti altri deuoti & spirituali sen, timétisenteno. Béche po non itédemo le cosse spirituale cu la debita cognitoe Questa secuda pte tiene i si do gradi.lo priose chiamasupiore: lo .ii. iferiore. Comenzando dal ultimo sapiate che lo secundo inferiore grado de questa se cunda contemplatione si accade ut

iu/

ltn

ida

ide

de

ler'

10

toe

ili

10!

plurimu ali homini & a donne actiui liqual praticano nel seculo cum bone opatione: a liquali alcuna uolta el si/ gnor dio li puede di tato feruore che senteno p gra tato ardore & calore & dolceze spirituale quato sole uno con/ téplativo loquale non pratica anci e flutanato totalméte dal l'eculo: ma no pero sente lhomo ouer donna actiua tanto longamente:ni cum tanto qeto come lhomo ouer dona contéplatiua. A lo primo grado de la secuda cotépla/ tione chiamato supiore: Lhomo ni la donna no pole puenire si non si troua in gran qeto & trangllitade del corpo & de laia p gra de misser iesu christo: quado hauerano auanti fatigadose in uirtu corporale & spirituale ad acqstar qeto de cuor & mondeza di coscientia unde puegnano a una suma delectati/ one pritrouarse loro in cosi facto riposo corporale p star i cotinue ofone

& meditar de dio & del precioso nome de misser iesu christo delqual molti delectabili & amorosi sentimenti spis rituali seteno. Et simelmente i diuerse orone: pr nri: & aue marie: hymni: & psalmi: & altri deuoti catici ecclesiastici ci cui grade resistentia al peccato & forteza corporale. & quella creata laquale se ritroua di tal gra dotata in uera hu milita se custo disse desiderado sempre puenire a mazor cognito e & gusto spiritual del signor dio p la tertia parte de la contemplatione.

Ш

Si/

ne

on

1 6

no

200

Ild.

1/2/

112

)113

to:

11

La tertia parte de la contéplatoe laqual sie pfecta secudo la possibilita di que sta uita mortale: & si consiste si in cognitoe:come in affectione & pfecta dilectione de dio questa ueraméte contemplatoe la se donata da dio qua do la méte del homop una pianeza de uirtu sara stata purgata da li sui pecati & riformata a la imagie de misser

iesu christo & poi p la uisione de sigular gra eleuada da tutti li affecti carna li & terreni & uane cogitatione & da zaschaduna imaginatione corporale & quasi rata & extracta da li sétiméti corporei & alhora p gra del spirito sa/ cto illuminata si ricoducta a la uerita de la division de dio & de le cosse spirituale cu dolce & ardéte delectatione unde rimane i rapto cu la méte eleuata siche se unisse & acosta & conforma p certo spacio de tépo a la imagine de la trinita i quato se capace la fragile hu/ mana nata. Et po lo pricipio de cossi facta cotéplatoe solo sepo hauer i que sto modo & sétir suauita i questa uita. ma la sua plenitudie & la sua suma p fectõe sie solamete reservata al padiso nela eternal gloria. & questo basti qua to a la breue dechiaratione de tutta la secuda parte de la uera diuotõe atedi/ cta che se la beata cotemplatoe de dio.

Resta hora a dinotarui lordene del pse cto desiderio logle sie la scala pducéte a la eterna uisione: gusto: & fruitione de la diuina maiesta del sumo & sub limissimo dio: de loqual desiderio di sopra dicessemo uolerne parlar piena mente nel ultio libro: niente dimeno lo suo effecto coméza da questo secui do libro sequente ad exercitarse sina al conpimento del ultio libro p poder puerre a la plenitudie de le cotéplatoe sopradicte a lequale el glorioso misser ieiu se degni p mezo di cotal desiderio farue peruenire cum lo exercitio & ope infrascripte. Amen.

Qui finisse lo primo libro chiamato de bonta in similitudine del primo ornamento nouiciale de le deuote & prudentissime donzelle. & si comenza lo secundo libro de uirtu in similitudie del secundo ornamento nouiciale de le sopradicte: lequal sonno septe rose. in una girlanda.

ole tanto e la uirtu e lo poter del uirtuoso desidero de amare & possedere misser iesu christo in que

sto modop uirtu & gusto spuale. & nel altro p eterna fruitiõe che fa traiceder tutte le humane forze : unde tras porta tutte la potétie de lanima: tutti li sentimenti corporei: & ogni sue naturale forze e conduce ad operare tutte le in/ frascripte uirtu: exercitii uirtuosi: costumi modesti: & tutte operatione humane temporale & celeste: lequale trouereti distinctamente scripte nel processo de sei libri qui driedo posti a uostra doctrina & consolatione:azo possiate ancora uni per mezo del opti/ mo desiderio uostro peruenire a legre antedicte secundo le proferte da me a uui facte.

Qui comenza la tauola de lo secundo libro.

Questo libro chiamato de uirtu se de uide i dui capituli secudo el numero de le rose de la uirtuosa girlanda to gliando de qualunqua rosa uno capitulo de ciascaduna uirtu in questa forma.

Lo primo capitulo de la prima rosa tractera de la speraza divisa in le octo beatitudine.

Lo secundo capitulo de la secunda rosa distinguera la fede in li dodece articuli ne li dece comandamenti de la lege:ne li septi sacramenti de la chiesia: cum tutte le altre deuote uirtu de humilita: Castita. Po . Pa. e Obe.

Lo tertio capitulo demonstrera la carita distracta in le septe opere de la misericordia temporale: & septe spirituale cum li septi doni del spirito sancto. Lo quarto capitulo dinotera la iustitia

26

in tre diuisione formata: zoe in rectitudine: equalita: & conformita cum altri ornaméti & distinctõe necessarie.

Lo quto capitulo si dechiarera lordene de tre tempi: zoe passato: presente: & a uenire: cum altre circunstantie co-

Lo sexto capitulo amaistra lordene de la temperantia per el numero de tre

folie de prima rosa.

Lo septimo capitulo consiste in dechiaratione de forteza in tre breue divissõe zoe constantia: pseueratia: & stabilita. Qui comenza lo primo capitulo de la

prima rosa de la speranza.

Sapiate carissime che la girlanda sopra dicta consiste de do sorte de rose da maschine & nostrane ouer taliane. Per le uirtuose rose damaschine toremo le quatro uirtu cardenale cu lequale ogni sede se gouerna. Per le rose italice toremo le tre uirtu theologice da leque

nui christiani receuemo el fondameto gouerno & doctrina de tutta la nostra catholica sede. De le septe rose comézaremo a dechiarare primamente lor dene de le tre theologice de lequale la prima diremo esser speranza: p mezo de laqual la creasa si sforza a peruenire a tutte le altre.

Adunque speranzia diremo essere una segurta del ben sare in questo mondo lassando al tutto ogni uicio & ogni peccato: unde spiera securamente esser beato in questo mondo & in uita eterna: saciando le opere de octo beatitudine arecordate ne lo euangelio per misser iesu dicente.

De le octo beatitudie & prima de lopra de pouerta di spirito.

Beatili poueri de spirito perche el regno

del cielo sera suo. La uera pouerta del spirito sie non desiderar: ni pensar: ouer uoler la honesta necessita del suo grado così i honore & fama: come nel uicto & uestito del corpo cu salute de lanima secundo li incipienti.

Secudo li proficienti de fama & honore non se de desiderar ni cercare p mazor salute de lanima sua: ma del corpo la honesta necessita. Li perfecti sugeno li honori sama & utilita corporale & solamente cerchano el paradiso: & a questi dice misser iesu. Beati paupes spiritu quoniam ipsorum est regnum calorum. Et questa sie la prima solia de la polita rosa de la speranza: de la quale lultima parte de psecti conuien solamente a chi abandona totalmete questo misero mondo & falso seculo.

La secunda del pianto.

La secunda folia de speranza sie. Beati qui lugent: quonia ipsi consolabunt. Beate quelle pure & honeste donzelle che per amore de missere Iesu: et de la sua sacta passione: et gli peccati soi: & de suo padre: madre: fratelli: et sorelle: parenti piangeranno uoluntiera senza uana gloria: pche se ritrouarano molto consolate del spirito sancto.

LA Tertia de mansuetudine.

ore

Zot

ola

no

e &

Ka

pes

um

olia ela

jen

ete

10.

LA Tertia folia sie. Beati mites quoni am ipsi possidebūt terram. Beate dice misser Iesu sõno le donzelle masuete che no sonno zanzere: ne sõno seroce animose: ma hanno poche parole et lauorano uolutiera quietaméte: & stano ferme i camera: no stano a gli barconi: no corano p casa: ne sãno question cui la famiglia: aci cui ogni masuetudie ognu supportano alegramête: et pero

queste si facte possiderano la terra zoe haueranno in questo mondo pace et cosolatione. LA Quarta de iustitia.

La quarta folia sie Beati qui exuriunt & sitiunt iustitia: quonia ipsi satabunt. Beate sonno quelle donzelle che appetischano et desiderano la iustitia: pche serano saciate in questo mondo & nel altro de tutti gli suoi desiderii. La uera iustitia sie a uiuer secundo gli comandameti de misser domenedio: liqli chi desidera piu tosto gli aquista.

LA Quinta de misericordia.

La quinta folia sie. Beati misericordes: quonia ipsi misericordiam coseques. Beati coloro che hanno misericordia pche receueranno da dio misericordia la qual sie pieta: souegnire cu oratioe: cũ doctrina: cũ coforti: et cũ limosine a gli honesti poueri: & a gli uirtuosi tribulati. le quale cosse non apertiene troppo a dozelle saluo cũ sua madre & sorelle ouer altre honeste donne.

LA Sexta de la monditia del cuor.

La sexta folia sie. Beati mudo corde quo nia ipsi deu uidebunt. Beati chi lano el suo cuor mondo de catiuo amore & desonesti desiderii: pche questi uederano misser domenedio lo quala tutte quelle dozelle che lo pregarano deuo taméte che gli tegna il cuor suo modo facendo ogni resistentia che e possibili de non guardare: ne u olere aldir: ne se tir cosse uane & desoneste: et se non si puol far altramente dica tante aue marie sin che li passa quella teptatioe ouer guardado sisso i terra dica. Vermis su et no homo: obprobriu hoium

tà

che

nel

rera

chi

des:

et abiectio plebis.

LA Septima de gli pacifici.

La septima folia sie. Beati pacifici quo niam filii dei uocabuntur. Beate sono le done pacifice: pche serano nosate si gliole de dio: lo qual si carne humana in questo mondo sepre salutaua dice do. Pax uobis: la pace sia cum uui. Et po chi mettera pase si casa sera figliola de dio come suo misser iesu christo: & chi mettera guerra sera figliola del di monio.

LA Octaua de la persecutione.

La octaua folia de speranza sie. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitia: quoniam ipsorum est regnu cælorum. Beate quelle bone creature che patisseno pouerta: insirmita: psecutione: iniurie: uillanie: temptatioe: uergogna: cum patientia per gli suo peccati: e de suo padre e madre: ouer altre persone: oueramente per amore de misser iesu christo: perche aqstarete lo regno del cielo. Et questo basta quo a la prima rosa de speranza.

QVI Coméza lo secondo capitulo de la seconda rosa de la fede.

LA Seconda rosa sie fede: la qual se divuide î tre parte de la rosa. La prima pte de la rosa sie la parte exteriore. La secó da sie la parte interior de la rosa. La tertia parte sie el fiore de mezo. Lo exterior de la fede sie credere chel sia uno dio secódo lordine de xii. articuli de la fede: zoe credere uno dio padre oi potéte: che ha facto lo cielo et la terra: credere misser iesu christo suo unico figliolo cocepto del spirito sacto nato de la gloriosissima uergine maria.

Pelito: descese al libo a cauar li sancti padri: lo tertio di resuscito. Creder che ascese i cielo seta dala ma dextra de dio padre. Creder chel de uenir a iudicar li uiui & li morti. Creder in lo spirito sa cto. Creder i la sancta madre ecclesia di roma. Creder i lo baptesmo. Creder i la cresema. Creder i la cosession. Creder i la cresema. Creder i la cosession. Creder i la cresema. Creder i la resure ction de li morti. Creder i la uita eter na. Et questa basta p. xii. solie de la pte exterior de la seconda rosa de la fede.

DE La parte interior,

La parte îterior de questa rosa sie. Credere i dio. Else crede a dio: quando se da piena auctorita a la sancta scriptura pehe si observa li .x. comadamenti: et gli.vii. sacramenti de la chiesia. DE Gli.x. commandamenti.

Li.x.comadaméti de la lege sonno qsti. Adorar uno dio:non adorar idoli:ouer altra cossa piu che lui.

Non biastemar: ni zurar el nome de dio in uano.

Sactificar le feste: no laborar p denari: aldir la messa: et far bone oratione.

Honorar el padre & la madre.

Non amazar ni cũ cortello ni cũ ligua mettendo infamia il proximo tuo.

Non far falsa testimonianza.

Non luxuriar: ne peccar carnalmente. Non desiderar la moglier daltrui nil marito.

No robar ni denari ni oro del tuo pxío. Non desiderar la roba del proximo tuo.

DE Li septi sacramenti.

Li septi sacramenti liquali douemo cu sumo honore et reuerétia conseruargli ne gli cuori nostri: et cu tutti gli nostri sétiméti reuerir: sonno questi. lo primo sie.

Losancto baptesmo si in nui como nel

proximo.

La sancta cresma si in nui come i altri. La sancta confessione mantegnando la promessa et facendo la penitentia.

La sacratissima communione del corpo

de christo.

Lo sancto matrimonio non lo uiolarni consentir.

La extrema unctione.

Li sacri ordini da pistola: da euangelio: da messa. Et questo basta a le folie in teriore de la seconda rosa de la fede.

Sequita la tertia parte de questa rosa che e il sior.

Lo fior de la fede.che e:creder i dio confiste tutto lodor de la nostra salute:che la humilita:castita:patiétia:opediétia de misser iesu:lo quale dice. Exemplu eim dedi uobis ut quéadmodum ego feci et uos faciatis. Io ue o dato lo exer plo che uui fati come o facto io:cioe che uui siati humili.

Humilita sie cognoscer esser lanima sua creata de niente: il suo corpo plas smato de.iii.unze de terra.senza mis ser dnédio non uoler: ni poder pésar: parlar:ni operar alchuna cossa. et tutui gli beni che sea: sea de special gratia da lui et non da nui:e se la sua ifinita misericordia non ne defendesse : cioe si lui permettesse la forza et liberta a lo demonio sariamo mille uolte aldi squarzati et laniati i mille pte digna! mente per li nostri peccati. Ma perla sua ifinita bonta cu gram patientia ne supporta et desende et no permet te: expectando la nostra emendatione supportando gli nostri peccati: come fece misseries u christo. lo quale su tras dito: crucifixo :et morto. et essendo in coce pregaua per tutti quegli che

gli offédeua: et supportaua le ingiurie et le sue amarissime pene mansueta/ mente per la nostra redemptione. Et cosi douete far uui sigliole carissime cognosceteue esser niente: et insuffici/ ente: et degne dogni pena. Et pero hu/ melméte supportate le reprehensióe de li uostri mazori le izurie & uillanie pregati p chi uele sa alegraméte cum ogni masuetudine: pche receuerete in questo modo & nelaltro isinite corone et gloria.

La castita se intende a le uergene che siano pure da ogni desiderio disonesto & da ogni amor carnal: cu una psecta honesta de tutti gli suoi sentimenti p modo che ne si ne altri habiano cason de molestar: temptar: o dar fastidio: et queste sono anzole in carne huana.

La castita de ledonzelle sie a far tanti piu remedii et penitentia quanto la sua malitia piu la confude:p modo che remagna cu lanimo et cu la mete aliena da ogni desonesta: quanto che a lei sia possibile et questo medesimo couiene a le uedoue che uoieno obseruare la uera castita.

La castita de le maridade sie la cotinetia de tutti gli suoi sentimenti cum ogni honesta del matrimonio: obedietissia et masuetissia a tutti gli comadameti del marito: secondo gli comandameti de la sacta matre ecclesia: no altramete sel marito schiopasse: piu tosto uoler morir per amor de misser iesu christo: et per la honesta del matrimonio.

Pouerta de mente lhauete intesa in la speraza. Ma la uera pouerta del corpo sie quado hauédo de necessita de uicto ouer uestito: la persona receue per lo meglio de lanima sua: supportando uoluntiera come sece misser iesu christo in tutta la uita sua.

La patientia sie de infirmita: infamie:

damni:morte de paréti:et i ogni altro contrario benedir misser domenedio et laudarlo: et humilmente pregarlo chel se degna porgere il suo sacto soczososo.

La uera obedientia consiste obseruar li comandamenti de misser domenedio et tutte le bone ispiratione del spirito sancto i ogni bona operatione: et obe/ diruoluntiera senza strania risposta:a tutti gli suoi mazori in cosse licite& honeste et no altraméte : sépre rispon dado per la prima parola uolentiera. Et si nel far de la obedientia sete repres se subito respondete humilissiamente pdonateme: pche misser Iesu fu sépre humile & obedientissimo a lo suo e terno padre: a la gloriosa sua madre: & a misser sancto Ioseph uichiarello in fin sul legno de la croce: unde receuete el florito odore del suo pretioso exaltato nome sopra tutti gli altri nomi.

Et questo basta quanto a la tertia et ultima parte de la seconda rosa de la fede: cioe del fiore sopradicto.

QVI Comenza lo tertio capitulo de la tertia rosa de la carita.

A tertia rosa de le uirtu theologice sie carita la quale sie tutta uerme glia et contiene in se septe folie dentro & di suora rosse: et nel mezo septe granelli zalli.

Le septe folie da la parte di fuora rosse sono le septe opere de la misericordia corporale. Le septe folie rosse de ser no le septe spirituale: et lo siore de ser spte granelli sonno gli septi doni del spirito sancto.

Le septe opere de la misericordia corporale sono dar da mangiar a la samiglia, di casa et a gli poueri: quado gli uien comandato & consentito. Dar da ber

regulatamente a chi apertiene. Vestir et calzar la madre et li puti sina a la eta de anni septe: da quello indredo le dozelle no deueno metter man adosso ni de padre ni de fratelli senza grande necessita et cu gradissima aduertetia. Visitar et seruir uoluntiera gli isermi de casa cum ogni prudentia in cosse licite et honeste. Visitar incarcerati no apertien a donne zouene. Riceuer gli pelegrini non conuiene a la honesta de le donne. Sepelire gli morti nel suo cuor cum oratione.

Le opere de la misericordia spirituale

sonno queste. et prima.

A dar bono conseglio agli equali et minori de cosse uirtuose. A gli mazori cu reuerentia a recordar el meglio essédo domandata ouer concesso de parlar. Amaistrar le sorelle et fratelli minori de si de uirtuosi et belli costumi i quello

che sa et puol cum mansuetudine et benignita. Ma de fameglii possando far senza mai le donzelle dieno hauer a parlar ni conuersar.

Reprehender gli uitii et peccati & bruti costumi a tutti gli suoi minori et sub

diti decasa:

Consolar tutti gli tribulati de casa cum grauita:honesta:mansuetudine:et boni exempli.

Soccorrer gli poueri cum bone parole: confortando el padre et la madre a so/

uegnir gli poueri.

Pregar per tutti gli marinari:mercadăti et ogni psona che se trouasse i fortuna de mar.

Pregar p tutti gli morti: et questo alme cique pater nostri et cique aue marie per tutti gli morti: et maximamente p quelli che sono abadonati in purgatorio. Et qui finisse la parte dentro de la rosa uermeglia de la carita: et si finisse

le opere che aspectano a la carita del proximo. Sequita la carita de misser domenedio.

La carita de amar misser domenedio so pra tutto che e gli septe granelli zalli del fior sopradicto sono gli septe doni del spiritu sancto. Et lo primo sie.

Lo timor de misser domenedio che me naza al peccator de punirlo nel foco infernale.

Pieta hauer de gli afflicti temptati et tribulati per cosse honeste: et uirtuose: et no altramente: anci piu tosto esser crudelissime ad ogni uitii et catiuita.

Scientia ad imprender esforzarse sauer et dir molte cosse uirtuose: honeste:& de utilità e laudabile.

Forteza in perseuerar in lo ben uiuer et ben operar sine al sin de la uita sua. Conseglio dato dal bono padre et da ogni altra persona pizola: et granda: che sia bono douesse receuer gratiosa.

mente et uoluntiera.

Lo intellecto che ha dato misser dnedio
si die exercitar a bem far:et a sugire el
male:et gli peccati:et bruti costumi.
Sapietia sie uno dono del spirito sacto
lo quale amaistra tutti gli saui:a pre
hender la secura uia del paradiso i de
zuni & penitetia:et abandonar la uia
periculosa & piena de afani & peccati.
& qui sinisse le tre rose de le tre uirtu
theologice de speranza: de sede et de
carita. Seqta le quatro rose dalmaschi
ne commune aboni & catiui che sono
le quatro uirtu cardinale:zoe sustitia:
Pru sentia: Téperantia: & sorteza.

QVI Comenzalo quarto capitulo de la quarta rosa de la iustitia.

Vstitia sie una rosa de tre folie. La prima Rectitudo che uole dir dricteza. La secuda Aeglitas che uole dir equalita. La tertia Coformitas che uol dir conformita.

Dricteza se extédeprima i si de douere esser prima tato uirtuosa et dricta che dignamente possi per iustitia iudicar i altri:et condemnar quel che non gli

piace far in si.

Equalita sie no far differentia in reprehender ne in punir infra fradello & fradello:infra sorella et sorella:infra schiaua et schiaua:ouer ifra altre psone perimente a la sua correctione.

Conformita de sustitia sie a considerar tre cosse: la eta: la qlita: et la conditioe.

La eta sie a considerar se le troppo puto non e da far tanto caso come de uno grande.

La qualita de quantita del peccato si le pizolo poca punition: si le grande dar mazor penitentia.

La condition se le sauio et cum malitia pecca die hauer mazor punitione: si le grosso: et ignorante o mato secundo quello chel sa die esser punito: saluo che a fin de qualche prudentia per sar mazor paura se facesse grande smanie & gra menaze. Et questo basta quanto ale tre folie de la rosa de iustitia. Sequa el fior.

Lo fior de la iustitia consiste i tre cosse: in austerita: misericordia: & benignita le quale una no puol star senza laltra. Austerita sie a no consentir ni pmetter per prieghe per doni per lachryme o palchuna altra casone che se cometta alchuna offesa de dio ouer del pximo cu dano et cu peccato senza punition. Misericordia sie a no se lassar condur a

Misericordia sie ano se lassar condur a furia a codemnar troppo asperaméte: ma come uoressamo che fusso sacto a nui si fussemo in tal delicto caschati: saluo per qualche necessita de spaurir altri.

Benignita sie quella medesima che ap

tiene a gli boni acio che se delectano del bem far: et achora a gli catiui che si uolano emedar acio che cognoscano el bem dal mal: et pero el bel modo sie che a gli catiui se sia sepre austero aua te che peccano cum paure et menaze: madapoi el peccato sel promette emedation bisogna misericordia. Ali boni & a quelli che sono remedati besogna benignita. Et questo basta quanto a lo exercitar de la uera iustitia.

QVI Comenza lo quinto capitulo de la quinta rosa de la prudentia.

A quinta rosa de la prudentia si ha tre solie zoe: cossideration: prudentia et aduertentia. Consideration cossiste i considerar lordine de tre tépi del tempo passato presente et del tépo dauenir.

Lo tempo passato ne insegna come e

itrauenuto bem o male: fama ouer in famia a gli boni et a gli catiui.

Lo tempo presente deueno considerar lhonor et la uergogna che receueno da misser domenedio lo padre et la madre et uui & lo uostro parentado.

Lo tempo da uenir sie a considerar del damno e de lutile del corpo et de la salute ouer damnation che sequitara del bem fare & del mal fare.

Prudétia cossiste a comézar a bona hora a proueder le cosse che non se posseno fugir acio che no para stranio set cosi a proueder a le cosse de necessita de la famiglia quando auui aptiene et maximamente proueder a la bona sama et a la salute de lanima.

Aduertétia a schiuar tutte quelle cosse che p parole o acti ouer p facti possiate aquistar infamia uergogna dano & de lanima damnation. Et questo basta quo a le tre folie de la rosa de prudetia.

Sequita la tertia rosa de la téperatia.

QVI Comenza lo sexto capitulo de la sexta rosa de la temperantia.

Emperantia sie una uirtu che da a lhomo tre repari cu el desorde nato uiuere.

Lo primo reparo cioe la prima folia de questa rosa sie refrenar lo appetito catiuo & non consentire ni operare quel che la mala uolunta rechiede. Ma cum resistetia & bone orone remetta quella in qualche opera uirtuosa.

La secuda folia sie remouer lanimo dal mal pensiero: & per bone & deuote co gitatione de la morte o de lo inferno.

La tertia folia sie mitigare la troppo ua gheza & desiderio de hauere: tenere: & possidere molti honori: molte richeze: & longissima uita: pensando che non seranno piu ne meno de quel che uora

misser domenedio. Et pero butateue i lui & fate bene: & hauerete meglio de quel che domandate. Et questo basta a dechiaratione de temperantia.

QVI Comenza lo septimo capitulo de la septima rosa de la forteza.

Orteza sie la quarta rosa de uirtu cardinale: de laquale trouamo tre folie. La prima sie costătia: pseuerătia & stabilita.

Constantia consiste a non consentire al peccato: & supportare le aduersitade patientemente.

Perseuerantia consiste nel bem fare & bem operare per se: & per utilità de la fameglia perseuerare in uita sua.

Stabilita uirtuosa sie quado la donzella se dispone piu tosto esser morta e scarnada cha offeder dio & la sua uirginita e pudicitia: como feceno le sactissime

uergene & martire infinite lequale piu tosto elesséo ogni martirio cha offéder el signor dio: et pdere la sua uergenita et castita. Et questo basta quanto a le tre folie de la rosa de forteza.

DVI FINISSE LO SECVNDO LI bro chiamato de uirtu in similitudine del secundo ornamento nouitiale che e una girlanda de septe rose. Hora se quita lo tertio libro chiamato ordine de uita in similitudine de una cetura cum smalti et septe preciose granate.

VAVISSIME FIgliole
a gouerno del sopradicto
desiderio molto e necesa
no lordene de la uita i qualita lunque uostra operatione
si téporale come spirituale. Pero pono
qui presso la tauola de questo tertio liv
bro: ne la quale uederete la forma del

del pcesso desso come ordenatamente douete regulare la uita uostra in tutte cosse.

QVI Comécia la tauola del tertio libro.

Questo tertio libro chiamato del orden de la uita se deuide in tre capituli pricipali togliado i zaschaduno capitulo la similitudine de uno ordene de uita in questa forma.

Lo primo capitulo tractara del ordene de gli exercitii familiari zoe gli facti de casa fra la septemana in similitudine de uno pelegrino cento conueniente a gli altri ornamenti nouitiali.

Lo secundo capitulo denotara lordene de la oratione de tutta la sptemana in similitudine de gli smalti del prefacto cento.

Lo tertio capitulo demonstrara lordene de le deuotione et exercitii de tutte le feste i similitudie de septe nobilissime

40

granate. QVI Comécia lo primo capitulo del ordene de gli exercitii familiari comenciando de la matina a lhora de leuare: quado se leua: quando se ueste: quado sete uestite: quando douete attender a facti de casa: quando douete orare. del hora del disnar: da poi et auanti disnar: auati et poi la cena lordene che douete observare distictaméte hauere te qui presso. Apiate carissie figliole che mazor humilita non podete monstrar in cospecto de misser domenedio ni ma zor laude podete agstar al mondo che degnarui saper et poder far tutti gli fa cti de casa necessarii per piu casone & maxime perche non sapete la uentura che ue dara misser dnédio i richeze o in pouerta o maridada o uedoa pizo/ chera o monacha. Vnde ui conforto anchora p dar exempli a gli subditi de

far uolutier glisuoi seruitii. Vogliate ifra la septemana tener lo infrascripto ordene piacendo et consentando gliuostri mazori: et prima.

La matina a bona hora piu e meno se cundo che ordina lo cauo de la casa & subito che ue desuegiate dicete.

Benedictus es domine in firmamento cæli et laudabilis et gloriosus et usper exaltatus in sæcula amen.

Quido ue leuate subito fateue tre uolte lo segno de la croce dicedo. Benedica/ mus patrem et filium cum sancto spi/ ritu in sæcula sæculorum amen.

Quado ue uestite leuate li ochi & la mete al cielo dicedo. Agimus tibi gratias oipotens deus pro uniuersis beneficiis tuis quiuis et regnas per omia sæcula sæculor, amen. Che uien a dir suulgar Nui ue rendemo gratia omnipotente dio per tutti gli beneficii tuoi &.c. Et poi pur uestendoue cum la mente

misser iesu christo & a la madona seg tate le uostre oratione consuete. Quando sete uestite & calzate a la gros sissima pur honestissimamente siche no pari ne el pecto ne niuna parte del corpo uostro descoperto ne in camisa ne troppo alto gli pani ne gli piedi nu/ di doue pratica masculi da septe anni in suso. Lauateue poi le mane: et la facia cum aqua pura de pozo: et la testa siche non ue para le crene per lo uolto ne per le spalle dicendo cum la ligua oratione: et cum lo cuor state in cielo. Poi subito attendete a gli facti de casa: zoe chiamar le fantesche se non sonno leuate: et subito far et ordenar lo foco: scouar la casa: metter el disnar al foco: uestir gli puti: far gli lecti: et facte tut/ te le altre cosse che a quelle hore apertiene: come far semole a galline & c. Al hora ordinataméte sel sera de biso gno relauateue le mane et el uolto et

zateue la testa et uestiteue secudo lo ho nesto costumo de le uirtuose donzelle. Poi per spacio de piu o meno de meza hora secundo le uostre comodita state in oratione. Et sate deuotamente le uostre oratione: metteteue a lauorare quello che ue se/ ra imposto: ouer che uui intenderete esser de necessita fin al hora del disnar. Subito che lhora del disnar solicitamete uui istesse faciando et ordenando driv zar la tauola cum tutte le cosse che a quella apertiene. Se poi auanti dinar auanza qlche tepo per uno poco tornar al oratione in ze nochiono. Da poi el disnar disparechiate solicita méte et presto la tauola. lauate le scudelle et fate neta la casa et poi che ha uerete spazato tutto Retornate se la commodita consente a la oratione p meza hora o piu o meno



al cento de seda che uole dir lo primo ordine de opere familiar per tutta la septemana.

QVI Comenza lo secundo capitulo de lordine de gli exercitii corporali de la festa de necessita: & de restoro in simi

litudine de quatro smalti.

I SMALTI Del céto predicto fonno gli exercitii corporali de la festa de necessita & de restoro. Le feste leuando & uestendoue uui douete far come di sopra & lauarue le ma el uolto & andado couerte secudo lusanza de uenexia. Non douete farue troppo acconzamenti ni troppo ornamenti de la uesta oreuele per le honeste donzelle in suora per do casone.

La prima perche uui douete andar a la prima messa a ueder el uer zudese che a la morte uostra et al di del iudicio ue condemnara & punira secundo la humilita: o la supbia et uana gloria usa,

Et pero non douete andar a la messa cum pompe et uana gloria.

La secunda cason p la honesta de la boon na fama la gle se perde quado se uede una donzella andar couerta cu troppi ornamenti: et grande puze de supbia. Vnde se presume esser de mali costumi et deshonesta uita.

Douete aduq; adando stado & retorna/
do da la prima messa le feste solamete
cercar tutti quelli honesti et uirtuosi
costumi che apertien ad ogni uirtuosa
dozella:a la quale per honesta & peri/
culo no aptien aldir ogni di la messa
saluo le feste cum le uostre oratione.

Subito che serete retornate da messa & despogliate attendete al gouerno de la cusina: del uestire de gli puti: & apparichiar el disnar: et spaciato tutto dateue a la oratione puna meza hora: ouer fin al disnar secundo el tépo che ue auazera & secundo la gratia che ue

tira a orare.

Da poi che hauerete disnato & spazato la casa et aparechiata la robba da cena el tépo che ue auazera donatelo tutto a misser domenedio elquale ue done ra uno sauio bello et bono et rico spo/ so:se uui non starete a zanzar al foco ni a doniar a gli balconi: come fanno brute cauestre et deshoneste giotozelle ma come sauie prudente & uirtuose.

Fateue uno altarolo elquale delectateue adornar de belle imagine & deuote: cu belli ornamenti o de recami ouer de staii de uostra man: fazando in questo modo.

In primamente far per uno poco alcune oratione a questo altare.

Poi uno poco leger chi sa: chi non sa im/ prédese hanno el modo qualche libri desancti & sancte.

Poi retorna ala oratione al suo altare. Poi chi sa scriuere scriua qualche deuota opera. Si ueraméte ue auazasse tépo per fugir el periculo de locio podete ad honore de misser dnédio exercitar ne lo adornaméro del uostro altar: zoe far qualche ueste a qualche nfa dona: qualche recamo: qualche retaio auati laltar: ouer far ueste: o altri ornamenti a qualche madonna che sia uostra de uota sépre intermettando la oratione fina a la hora de la cena.

Poi siate prudente & solicite che la cena sia a tempo & si ordinatamenti che li uostri mazori non se scandalizano: pchesel fusse puostra culpa hauestate pso lo merito et la fatica & peccareste

grandemente.

Da poi la cena fate come o dicto infra la saptemana: & questo basta quato a gli smalti del cento: che significa lor dene corporale de le feste.

QVI Comenza lo terrio capitulo del ordine de le deuotione & exercitii de tutte le feste in similitudine de septe granate.

Asimilitudine de le dicte.vii.grazinate che sono.vii.paseti del dicto cento:liqli significano lordene de.vii. hore canonice de lo officio ecclesiastizco cu le sue parte ordenate in diuerse hore per quelle donzelle che no hano el tépo a suo cozo comézado da sera.

Da poi che uni hauerete cenato & fornit ti et spaciati gli facti de casa i le nostre camere direti ie uni sauereti leger matutino de nostra donna: & se uni non sauete leger dite quindece pater nii & quidece aue marie cum le altre nostre oratione denotamente.

La matina da poi che uui hauerete dispaciati tutti gli facti de casa auati che ue mettate a lauorar se hauete la como dita per spacio de meza hora: o piu o meno dite prima tertia & sexta de la madonna: et chi non sa leger dica al

suo altarolo cinque pater nostri & ciq; aue marie per ogni hora che seranno quideci: & poi metterse al suo cosueto lauoro.

Si auati disnar hauereti tepo dite sepre al uostro altare nona de la madona: & chi non sa leger cinque pater nostri & cinque aue marie.

Quando uoleti disnar auanti che debiate sentar dite o piano o sorte in piedi

questa benedictione.

Oculi omnium in te sperant domine: & tu das escă illoru i tépore opportuno. Aperis tu manu tuam: & iples omne animal benedictione. Gloria patri &c. kirieleison. Christeleison. kirieleison Pater noster et aue maria & cum la man dextra secreta o palesamete face do la croce sopra la mesa aparechiata dite Benedic domine dona tua quæ de tua largitate sumus supturi per christum dominum nostrum.

IVBE Domne benedicere:

Mensæ cælestis participes faciat nos rex gloriæ.

Da poi el disnar renderete questa breue gratia per le uostre altre occupatione:

Confiteantur tibi domine omnia opa tua: & sacti tui benedicant tibi. Gloria patri et filio & spiritui sancto. Pater noster aue maria. Agimus tibi gratias oipotens deus pro uniuersis beneficiis tuis. Qui uiuis & regnas deus per oia sæcula sæculorum amen.

Spazata la massaria auanti che ue met tati a lauorar andate al uostro altar & dite nona se non lauete dicta auati el disnar: & poi uespero ouer cinque pater nostri et cinque aue marie per hora & poi andate a lauorar.

Si auati cena hauete spacio dite copieta de la madona: et se podete azonzer gli septi psalmi tato meglio: et si a questa non hauete el tempo diteli a qualche



Spa

and

alci

QV

dominus escam dedit timentibus se. Gloria patri ut supra.

Benedictus deus in donis suis: et sactus in omnibus operibus suis: qui uiuit & regnat per omnia sæcula sæculoru. Et questo basta per quel che regratiate a la cena.

Spazata la massaria & tutti li facti usi andate in la uostra camera al uostro altare et dite matutino de la madona come ue o dicto de sopra. E qui finisse lordine del precioso cingulo nouitiale de le uirtuose donzelle.

QVI Finisse lo terrio libro chiamato ordine de uita. Et si comenza lo grto libro chiamato de belli costumi i simi litudine de una preciosa coladena.

IGLIOLE DILEctissime za ue o dicto come la uirtu del uero desiderio induce lanima a le uirtu soprascri/ pte et a lo regulato ordie de la uita. Hora ueramente ue la uiso che non solamente lo perfecto desiderio uince et straporta al bé uiuer lanimo humano: ancor conduce gli membri sensuali a la ordinata regula de belli costumi:et pelegrini gesti:& polite manier senza uana gloria: & séza uana popa: de li quali nobilissimi costumi in questo infrascripto libro ui denota/ remo il modo & lordine: acio possiate uui i sieme cum le prudéte uergenelle cum accese lampade de belli costumi andar in contra al sposo celeste & a la gloriosa sposa madonna sacta Maria uergene sacratissima de ogni uirtu & belli costumi dotata. Et po qui presso disponero la tauola de lo prefato libro:acio che lo processo di quello ui sia piu manifesto.

QVI Comeza la tauola del grto libro. Questo quarto libro chiamato de li belli costumi i similitudie de una preciosa

che coladena se diuide in octo capituli: i similitudie de loro et de septe saphili erio in questa forma. Imo Ne lo primo capitulo uui hauereti la nbn nobelta de lanimo in similitudine de belli relucéte auro de la preciosa coladena. lite Ne lo secudo capitulo intédereti lordie Iana de tutta la persona in similitudine del umi primo saphil. lota Ne lo terzo capitulo poreti cognoscere late lo gouerno de li ochi p lo secudo safil. nelle Ne lo quarto capitulo aldereti lordine umi de lo odorato per lo tertio saphil. ala Ne lo quinto capitulo poreti saper loraria dine del gusto per lo quarto saphil. tud Ne lo sexto capitulo cognoscereti lordie eflo de lo odir per lo quinto saphil. OLY Ne lo septimo capitulo coprehendereti OUI lordine del tacto per lo sexto saphil. Ne lo octauo capitulo sie lordine de lo andar star & apozar per septe saphil. elli CAPITVLO Primo. 013

A coladena nouitiale sie gli belli & pelegrini costumi che apertiene a le sauie & discrete donzellete: la que coladena sie de durissimo oro: ne la que sono septe saphili de gradissimo precio circundati de grandissime & grost sissime perle.

Loro de questa ualorosa coladena significa la dignita de lanimo gétile deuoto che de hauer ogni sauia donzella per modo che sugia & schiui li bruti acti & gesti: & costumi uilanissimi stando pura & neta così cu laimo detro come de fora si troui polita & munda.

CAPITVLO Secundo.

I septe saphili sono due parte pricipale del corpo: ne le que consiste la honesta de gli belli e gentili costumi de le donzelle & de tutte le done uedoe ouer maritade.

Lo primo saphile sie lordine de tutta la persona comenzando da la testa.

Figliole carissime sapiate che sam Paulo reprehéde molto ledone che adornano la testa de rizeti & de altre deshoneste uanita: et per tanto non uardate a le male usacema phonesta & pacqstar sama de uirtu usate quelli costumi de ornamenti in testa che possi piacer a misser domenedio & ad ogni hones sta persona sempre tegnado la uostra testa salda & serma azo che non semi gliati a li mergi & oche marie che spesso se scripto.

Lo costume zentil de la persona sie nel uestir honestissimo & non supstuo : p che quel dinota a le dozelle mala uoluzta & mala fama. Poi lomodo honesto sie tenerse neta senza alchuno odore ni sapore ni colore de zibeti: muschio: ouer belleti. pche cotal cosse coueneno a meretrice: et no a le uirtuose et bone donne. Deuete tener la persona sepre modestamente dricta quato la uostra

rechiede et consente: per modo che no siate iarchate i schena per far pecto de gigante:ne tato piete che parete gobbe ouer inspaleta: ouer al modo de zinzo/ nese metter el collo ifra le spalle come fa la gaiandra: ouer bissa scudellara: ouer cu ogni deshonesta.ouer el pecto et le braze discoperte come uituperose meretrice. Et po la honesta de le done cossiste in tener tutto el suo corpo tato coperto et tanto honestamente cum uestimente: cum fazoli: o cum fazoleti che non possa ueder alchuna persona saluo chel uolto et el collo: saluo chel suo legitimo marido: al quale glie cocesso ueder da la centura in suso de la sua dona solamételo resto e reservato a la honesta del degno sacramento del matrimonio doue se representa lama/ iesta de lo eterno dio che disse a la humana generatioe. Crescite & multiplis camini & replete terram. Et pero chi

usa niuna deshonesta ne la copula del sacto matrimonio non cresce ni répie la terra perche misser domenedio: ouer non lassa generar o uiuer: ouer deuen/tano ribaldi gli suoi figlioli: li quali cu li padri et madre sue se cosumano nel soco de lo inferno.

CAPITVLO Tertio.

O secundo saphil sie lo gouerno de li ochii de le done : li qli maxie le dozelle et uedoe deueno tener bassi uerso la terra cum la cera graue & alie gra per modo che no se possi alchuno acorzer che mai guarda in facia ni de padre: ni de madre: ni de fratelli: da septe ani in suso: & molto meno ogni altra persona.

CAPITVLO Quarto.

O tertio saphil sie lo sentiméto del odorato lo quale tutte le done honeste & de bona fama lo conserua immaculato da ogni uano odoraméto

50

et maxime ne la sua persona no debbe mai portar odor de muschi: ni zibeti: garofali: rose: ouer altri uani et sesuali fiori: li quali possano demostrar o indure a la lasciuia del uituperoso amor carnale: saluo per carita cu gli suoi legitimi sposi et mariti.

CAPITVLO Quinto.

O quarto saphil sie lo sentimeto del gusto & lo mouimento de la bocca.

Quanto al gusto sapiate sigliole carissime che niuna cossa piu denota la mala uita de le done cha la gola: pero che come la donna sie gulosa de necessita conuiene esser luxuriosa & merestrice sceleratissima: la quale sie sonte & siume de tutti li altri peccati per modo che la dona gulosa non merita uiuer in questo mondo: ma merita uiua esser profudata nel centro del soco de lo inferno. Et per tanto sigliole

carissime non ue usate a far merende ni paparie: saluo cum tutti de casa al hora debita a li dui pasti ordenadi a disnar & cena de quello che comuna/ mente manza li altri temperando li uini potenti cum tal modestia che ni laqua ue guasta il stomacho nil uino la testa.

Lo bello costumo de star a la mensa sie stardricte et non pozate: tener li ochi sepre in si & non guardar per la mensa chi maza et cio che loro mazano: saluo si quando apertenesse portare o far portare i tauola: ouer a corregere alchuno subdito ouer minor de si.

Nel mastigar adasio & cũ tanta honesta che nổ se possa u eder el cibo in bocca & li denti meno che e possibile in táto che se uui possiate mastigar cum la bocca sera uui douete sempre manzar a quello modo: et nổ sar de la bocca come uno sacco: cũ desnormi mouiméti

de li labri aprendo la bocca come una fornace. La nobilita de le perle de la sopradicta coladena significa la grauita de le parole: et parlar de le uirtuose donne de ogni grado et ordine de la bocca. La grauita del parlar uol esser raro: tar/ do: & basso. Raro sie che le donzelle dieno parlare poco: cioe saluo a la necessita sépre cu breuita:si che si possa itéder & no piu. Tardo parlar sie intender ad asio non corer cum la lengua come le pestarole. Basso parlar sie tato alzar la uoce quato chiara & distinctamente possi odir & intender la persona a cui uui parlate. Lordine de la bocca sie sempre ascoder la ligua et li denti parlando: aprendo: et serado li uostri labri cum ogni masuetudine debita et naturale tacendo. La bocca uostra sia sempre chiusa et se rada: per modo che non monstrate cu

li labri ni el muso piu alto: ni la bocca piu larga de quel che la honesta et couenietia de la nfa natura rechiede: & no fazado acti & gesti diuersi che la ufa nafa non ue iduce come le paze che se mordeno la ligua ouer li labri: ouer se rodio le ugie cu li deti. Et questo basta alo grto saphil a chi a bono itellecto. CAPITVLO Sexto.

O quinto saphil sie lo udir da lo quale lanima de le donzelle lie uemente rimane atoxichata & morta: et per tanto ue priego sugite le sabule et historie: cacione: libri: et parole: che contegna materia de luxuria: de gola: et amor carnali: ni de noze ni de simel uani et sensuali parlari. Ancora guardateue da le murmuratione: & dir mal daltri se uolete acquistar bona gratia & bona sama.

CAPITVLO Septimo.
O sexto saphil sie lo tacto: cioe lo

bello costumo de lemane sie non to/
care mai ni si:ni altri:ni niuna parte
del corpo:saluo per summa necessita
cũ tutta la honesta che se puol:& cosi
stando et adando sempre cum la man
dextra sopra la sinistra:al mezo del ce/
zer uostro dauanti:et manzando et
beuado cũ quella grauita che conuene
a tutte le donne uirtuose.

CAPITVLO Octavo.

O Septimo et ultimo saphil sie lo modo delo adar: star: & apozar. Lordine de lo andar sie far li passi ni troppo curti ni troppo longi: tardi: cu modestia: maxime p la uia: ma in casa secundo la necessita.

Nel star i piedi sépre douete congioger li piedi uno a laltro: et quado sentate tener le piate et li zenochii luno arete laltro portando li zocholi ouer scarpe de tal sixa et de tal sorte che uni siate itese p dozelle uergene & no scelerate meretrice: et cosi de tutti li altri ornameti & uestimeti uostri sempre siano honestissimi & modesti: acio che adorate si preciosa coladena morale & costumata: siate exceptuate da tutte le infamiate dozelle de uenetia.

QVI Finisse lo quarto libro del ordine de li belli costumi de le discrete dozelle. Et si coméza lo quito libro in similitudie de lo quito ornaméto nouitiale de li exercitii utili & necessarii resimigliati a li anelli.

> CCO Carissime che non ue podete scusare p non sapere lordine del gouerno de uo/ stri costumi che za lhauete

ordinatamente serito ne lo antecedéte libro. Hora mi resta denotarui in que sto quo libro in summa breuita quo sia laudabile la fatica corporale a le donzelle in tutte le necessita de casa. & in tutti li exercitii familiari quinq;

uile se siano a chi uole accéder il foco de lo uirtuoso desiderio sopradicto.
QVI Coméza la tauola del quto libro.
Questo quto libro si extéde i confortar le desiderose donzelle de hauer da dio bona uentura cercha noui exercitii p non star ociose:ni esser superbe & inutile:in forma de noui capituleti resimigliati a politi rubini & preciosi ballassi.

Lo primo capitulo p lo primo rubineto fera lo exercitio de la cusina.

Lo secundo capitulo per lo secundo rubino sera schouare la casa: fregar & lauar scudelle taglieri & banchi &.c.

Lo tertio capitulo per lo tertio rubino sera repezar et attendere a puti.

Lo quarto capitulo p lo quarto rubino fera lo filar.

Lo quito capitulo per lo primo balasso sera lo tagliar & cusir de pani noui camise: zupponi: ueste: & calce.

Lo sexto capitulo per lo secudo balasso sera fodrar: uestir: tagliar: et cusir pellice: couertori & simel cosse de pelle. Lo septimo capitulo per lo tertio balas/ so sera far coltre:antiporte:razete de retaglio: et felci: & simel cosse. Lo octavo capitulo per lo quarto balas? so del texer de tele :fasse: & fustagni. Lo nono capitulo per lo quinto balasso sera a leger a scriuer ope uirtuose & de uote. Q VI Comenza lordine del primo capi. tulo resimigliato alprimo robineto. Vesti sonno carissime quelli pre ciosi anelli & tanti sono & de tato ualore et belleza gti sono gli exercitii piu uili & piu necessarii et humili:et pur tutti sonno zoie finissime quando se fano a bo fine et uoluntiera. Altra/ mente no seriano li anelli doro ma de ramo: et le zoie de uetro et non fine. Aduq; si ue uolete ornar el dito picolio

de uno polito rubineto; uogliate im' prender a cusinar cum ogni mondeza & solicitudie & discretioe: i sparagnar la robba trouando forma de cibi :& de usuande diuerse de picola ouer comu/ ne spesa: de bom sapor & lieue & sana & facile nel padir in quato la possibi/ lita & uostro sap lo tépo & la comodita & la licentia de li uostri mazori ui co/ cede: cu questo ueraméte che mai cum schiaue et cum fantesche dormiate:ne cũ famegli mai habiate alcuna îtriseca domestigeza ni familiarita uana et sé suale de losenghe ne de dolce parole chiamadoli dolce suora o dolce frareo caro sperto o Marta bella. Anci state cum esso loro come forestiere cu ma sueta grauita non parlando cum loro saluo quato ue apertiene per necessita del comandar chiamandoli per il suo proprio nome no azonzando ni smi/ nuando dicendo a Piero Pieruzo ni a

Lucia Lucieta: pero che tal lusenghe ue fa che ue suiliscono la reuerentia: et predano troppo prosuptuosa cosi/ dentia: unde fariano pocho stima de uui. Et pero non le lassate troppo par lar cum uui ne dalchuno tempo mai fabule:ne parole catiue:biasteme:ne murmuratione de altri:acio che îprendano murmurare da uni:ni da casa uostra. Li fameglii masculi certo de che eta si sia inquanto e possibile no permettete star in cusina a tempo che ne uui ne schiaua ne fantescha zouene gli sia. Guardateue de manzare cum schiauene cum fantesche: ouer fame glii & maxime in cusina. Etse pur la necessita ue astrenge manzate sola cu ogni modestia & temperatia: pero che tutto quel che dauati a famegli fareti li ocelli del cielo maifestara p le piaze. QVI Comenza lo secundo capitulo de lordine del scouare i similitudine del

secundo rubino.

Vanto a la humilita del uostro scouare ue ne conforto assai p cos sudere la superbia de li uostri famigli: & per poterli comandare meglio: & reprendere cum mazore iuriditione: & pusarue a far qualunque exercitio qua tocuq; uile se sia, pero che non sapete gli casi che occorrere ui potesse chel si gnor ue deliberi de male. Ni ete dimeo in presentia de uro padre ni de fratelli ne de alchuno altro masculo de anni septe in suso custo cui fcoua senza bastono douete scouare per non stare chinate per debita honesta.

Simelméte nel far de la bugada & a lauar pani habiate gram respecto a tutte: & maximaméte nel cospecto de masculi non state des utelmente uestite: ni sbaratate ni troppo chine: ma sempre in simel exercitii usate tutte quelle prudéte & licite honesta corporee che piu

podete: tenedo la memoria a la crude/ lita de la passione de misser iesu christo: ouer de la horribelta del inferno dometre lauate.

CAPITVLO Tertio de lo repezar de casa i similitudine de lo tertio rubio.

On restate de repezar cosse de ca/ sa per uoler recamar: o far sazoleti per uostro ornaméto. Pero che a repezar cu obedientia et humilita smor/ zereti li demeriti uostri : & acqstarete premio eterno. Ma per recami & ope de fazoleti p uostra popa foco eterno receuereti. Aduq; piu tosto & piu uo/ luntieri a le persoe de casa ouer de honesti parenti de fora de casa che non hano el modo de farse cusir ouer hone sti et liciti poueri ouer infermi si masculi come semine uoliate alegraméte cusir:et repezar:cha delectarui uani recami de brazali uostri: & manigeli & cassi uostri desuteli & damnatorni:li

quali să Paulo li deuedea tutte done. CAPITVLO Quarto del grto rubineto del filare.

Ogliate carissime quo ue sera comadato: ouer uedereti esser bisome gno de silo p la sameglia silar uolutier cum ogni diligentia et solicitudine & non ue sate pregare si bem spectaste de douer esser sposa del re di franzia: pero che misser iesu christo dice. Qualung; si humilia si exaltato. Et chi se exalta sera humiliato.

R pensate se io ue conforto a girubini de uili exercitii per acqstar sama quato piu ui coforto ad acqstar lo balasso de sprender & saper tagliar & cusir camise: calce: zuppos: zornede & ueste di pano nouo: di seda & doro. Auisadoue che mazor ingegno & mazor fatica ponete si recamar & lauorar fazoleti che sonno exercitii uani et

sésuali cha i tal lauori grossi utilissimi et degni. Do diteme che mazor dote corporale i laude uostra podete acqstar cha saper & uoler uoluntiera uestir et calciar tutta la brigata de casa. non e questa de sorte de le septe uirtu corporale. Ma se questa virtu no sapete ouer non la uolete far: qual laude qual honore ni da dio ni da li homini del modo douete aspectar: forse per zocho de scachi: de tauole: charte: semole: ouer de dadi:forse per saper cantar & sonar come meretrice. ha ha uituperosissime cosse anci scelerati exercitii sono a do zelle: misero quello padre & miserissi. ma madre sie quella che a sue figliole ouer a parente tale cosse consente: de imprendere a ballare bem elicito non domentre che sonno donzelle per honesta de la uirginita. Ma dometre che sonno spose possano sprédere dal suo pprio sposo et no daltri ballo honesto

CO

1601

tier

e&

Ifte

Zla:

) ua

nise

aff)

a g

astar

gliar nede

oro.

ma

lorar

i et

& commune & non come capriolo:0 ceruo imprendere a saltare per le sale. Conuene a la donna sempre & in ogni cossa grauita. CAPITVLO Sexto del secudo balasso Y che degna laude e a la donzelle ta che tra le altre uirtu et altre do. te cercha de acquistare la doctrina del tagliar et del cusir pellice & fodre ueste dogni tépo per casa ouer p guadagno: pur che per qualunq; exercitio & gua/ dagno si sia per niuno modo non ue usate a domesticare parlando ni prati/ cando ni cum uarotari:ni cu sartori: ni cũ toscani:ni cum filatori ni laneri ne alchuna altra sorte de sarti si bem fusse uostro barba: uostro cusino: ouer altro paréte copatre o néno: finalméte da tutte sorte de homini fugite come da serpenti. CAPITVLO Septimo de lo tertio balaffo.

A se uni per piu uirtu & mazore dote uoreti spréder a sar coltre ativ porte et raceti de retaglio : selci : & si mel cosse ue laudaria molto: Dométre non cerchaste poner si quelle imagine uane de zouene et damicelle: ma cosse uirtuose & sancte: come seria fede in sorma de una donna si habito biancho antiquo cum una croce: ouer speraza ouer carita: iustitia: tépaza: prudétia: & sorteza cu le sue similiaze: oueramé te che seria meglio le imagine de la anuciatione: natiuita: circucisiõe: & c. CAPITVLO Octauo de lo quarto balasso.

Er ultio & pfecto exercitio corporale utile et de guadagno: ue laude fummamente lo texere de tele: de fasce de fustagni: ouer de cédal: purche no habiate a praticar: ni cui mercadăti ni cum suoi factori: ni suoi garzoni: anci piu tosto siate tanto assidue &

alieni et extranii ni cu li uostri padri proprii & fradelli habiate ocio:ni comodita de tempo a fabulare:zanzare: et parlare uanaméte. Così come disopra ui o dicto:così qui confermo che ne cum padre:ne com fradelli:paréti: o ciaschuna altra persona mai mai uo gliate schrizare: sbeffare:ouer zochi uani & sensuali usare.

CAPITVLO nono de lo quito balasso.

Inalmente uni podete a bono sin
et non altraméte sprender scriuer:
et da qualche uostra sorella: ouer ma/
dre: ouer glehe uostra honesta paréte:
et non da alchuno maschulo per bona
casone: cu questo che mai no uogliate
ni leger ni scriuer cosse uane ni carna
le: ni cossa che non possiate intender:
& receuer qualche fructo de uirtu:
come sono legende de qualche sancte
uergine: ouer de gli sacti padri: doue

no se nomia cossa de luxuria. Ancora fior de uirtu: quello libreto che se chiama palma uirtutum: & quello che se chiama gloria de le done : spechio de la croce & simel altri utili & uirtuosi libri. La bibia ueramente auui dozelle le quale sete ignorante & senza littere azo non intresate in qualche heresia non ue conforto che del testamento uechio legete:saluo cha el genesis zoe lo primo et lo secundo libro & fin che Moyses fece lo tabernaculo. Li libri de li re: La legenda de sam Daniel: de Sa muel: de Saul:&c.Ma piu ui coforto lo testamento nouo tutto quanto: po che li non posite errare. Siche solicita teue in ogni bone opere sopradicte in questo mondo: azo che nelaltro receuer possiare el glorioso premio de uita eterna per infinita sæcula sæculorum. Qui finisse lo quito libro de li exercitii coporali in similirudine de rubini &

11

in

er:

balassi. Et si ricomenza lo sexto libro de duo affecti corporale et spirituale procedente da lo primo desiderio uir tuoso sopradicto in similitudine de duo zocholi doro cum diuerse zoie.

ILECTISSIME Figlio le hauete fin qui îteso la preparatione et exercitio nel primo & secundo li bro:nel terzo lordine de

la uita:ne lo quarto li belli costumi: in lo quito li exercitii corporali. Hora ueramente ui denotaro li assecti de la rasone naturale: li quali uui podete exercitare senza alchuno peccato: de li quali lordine que la tauola presente in tenderete.

QVI Coméza la tauola del sexto libro. Questo sexto libro sie diviso in duo capituli in similitudine de do zocholi doro cu le sue zoie in quelli cotinente Lo primo capitulo tracta delo affecto réporale rasoneuele & honesto diuiso in cinque clausule similiante a cinq; smeraldi che sono cique honesti desiderii.

Lo secundo capitulo dimonstra lo secundo affecto rationale de lanima in similitudine de lo secundo zocholo cum tre grizopazi che sono tre bonta necessarie a la bona intentione.

QVI Comenza lo primo capitulo del primo zocholo.

O zocholo che e lo affecto tépo/ rale sia cinque smeraldi che sono

cinque honesti desiderii.

Lo primo smeraldo sie lo primo deside/ rio honesto zoe desiderare a laude del segnor dio et per honore del parenta/ do bona sama de uirtu et honestade.

Lo secundo smeraldo sie lo desiderio de hauer uicto et uestito: uberta secundo el suo grado

Lo terzo smeraldo sie lo desiderio de

60

hauer sanita per poterse fatigare ad honore de dio et per utilita de tutta la fameglia.

Lo quarto smeraldo sie lo desiderio de desiderare hauere uno sposo bono & uirtuoso saujo et bello.

Lo quinto smeraldo sie lo desiderio de saper et poder reger et gubernare in pace & carita et bono gouerno de tutta la sua sameglia. Vnde spesso se dieue pensare cum prudentia le cosse necessarie a la pace: alo gouerno: et utilità de casa anticipando el tempo & lo modo a satisfare a le occurrente necessita.

QVI Comenza lo secundo capitulo de lo secundo zocholo.

O zocholo de lo affecto spiritual sie lo desiderio de la salute de la nima & del corpo: lo quale si ha in si tre grisopazi che sonno tre bonta. Lo primo grisopazo sie la bonta del

corpo: lo quale uoria esser tanto forte chel potesse fare tanta penitentia qua fece sacta Maria magdalena et potesse patir tanti afani : et martirii: quanti pati sancta Agnesa & sancta Agata.

tta

de

8

10

are de

re

Me

et

DO

110

Lo secundo grisopazo sie la bonta de lanima, la quale uoria che tutta la sua memoria & tutto lo suo intellecto & tutta la sua uolunta non se arecordas se ne intendesse ni uolesse altro che de misser iesu christo.

Lo terzo grisopazo sie la bonta del spirito lo quale uoria chel susse tanto feruente chel brusasse de le ardentissi me siame del diuino amore. Et questo basta quanto a lornamento de gli zo choli doro: li quali significano quelli honesti & uirtuosi desiderii: li quali ogni modesta dozella licitamente pol usare senza peccato: anci piu cu grandissimo merito uiuano in questo modo do maxime cu el desiderio ipirituale:

el fin del qle puostro uero sudameto distinguero ordinatamente qui presso nel septimo et ultimo sequente libro. QVI Finisse el sexto libro de affecti cor porali & spirituali: Et si ricomenza lo septimo libro chiamato fondameto & fine del uirtuoso sancto & diuino desiderio in similitudine de uno glorioso pendente de diuerse zoglie.

IGLIOLE IN Christo carissime de libro i libro hauete poduto intender come le uirtuose forze de lo sancto desiderio

de compiacere et delectarse in dio: guidano non sola lanima a le uirtu theologice et cardinale: ma etiam tutti li corporei sentimenti in diuersi uarii & humilissimi exercitii: li quali tutte quelle prudentissime donzelle che se sforzerano cum optima perseueratia cum la mente et cu el corpo exercitare

similmente anchora si se sforzerano cum la mente exercitare lordine che i questo ultimo libro dinoteremo in su dameto et sin del sopradicto optimo desiderio pertendente a la suma alteza de la sublimissima cotemplatione del gloriosissimo dio: secundo lordine de la tauola q sotto distinctamente scripta: potrano in questo mondo inteder & gustar diuina cognitione: & poi ne lo regno superno eternalmente fruir potrano idio in sæcula sæculorum.

QVI Comenza la tauola de lo septimo et ultimo libro.

Questo septimo & ultimo libro i similitudine de uno glorioso pendente:se diuide in sei capituli in similitudine de sei circuli doro;ne li quali sono diuerse zoie poste in ornamento del

62

prefato pendente. Lo primo capitulo in similitudine del primo circulo tracta de septe pensieri de le marauigliose ope del sublimissi. mo dio i similitudie de septe corniole: ne le qle sonno presse et scolpite septe operatione mirabilissime de la suma potentia et eterna sapiétia et infinita carita de esso excelso creatore. Lo secudo capitulo i similitudie del se cudo circulo tracta de la meditatione de la uita de misser iesu da la anucia/ tione fina a la cena del zobia sacto in similitudine de septe amatiste. Lo.iii.capitulo i similitudine de lo.iii. circulo tracta de la meditatione de la passione de misser iesu da la cena del zobia sacto fin che fu sepulto & che rescato le anime de li sacti padri de lo libo in similitudine de septe diacéte. Lo.iiii.capitulo i similitudie de lo.iiii. circulo tracta de la meditatione da la resurrectioe de misser iesu fin al ultio di de lo iudicio i similitudine de septe turchese.

Lo.y.capitulo in similitudine del.y.cir/ culo tracta del premio che dona misser iesu christo p le fatiche spirituale a li cotinui meditatiui: ssimilitudie de tre

preciosissimi diamanti.

Lo sexto capitulo in similitudine de lo sexto circulo tracta de la profundita: anci de lo abisso del extremo amore & dilectioe de la eterna maiesta del supono idio in similitudine de uno gradiso simo lago et rubicudo carbone dissoloto in a dentissimo soco diuino.

QVI Comenza lo primo capitulo de la prima meditatioe de le septe meraue

gliose opere del sublime dio.

Ero che disopra nel sie del primo libro me ricordo hauerui pmesso dilatarmi nel ordie de lo effecto del uir tuoso & spuale desiderio de le deuote aie. In questo ultimo libro io adunq;

63

12

ta

11/

In

cũ lo diuio adiutorio iqto a la pouerta nostra fira cocesso cercharemo a la pereta ni fatisfare almeno i parte: por nedo pordie a che hore & tépi le meditatio e ifrascripte sono da fir exercitate cu ogni uostra comodita in ogni uio exercitio o corporale o utile & necessa rie operatione: comenzando in questo primo capitulo da le. vii. prime meditatione sopra dicte: de le que la prima in similitudine de una corniola sie la meditatione de la icreata & iestabilissi ma diuinita de lo sublime: & excelso: eterno: et gloriosissimo signor dio.

De la prima corniola.

Subito che dal graue & saporoso sono la matina per tépo ue suegliate leuate la méte al cielo et subito cossiderate la imensa celsitudine del uso gloriosissi mo dio misser iesu christo: de lo gle la sua icossiderabile diuinita sie una substatia che non haue mai principio ne

hauera mai fine:la quale substatia sie a lo humano corpo suisibile:eterno:& imortale:la quale substantia a i si tre psõe:padre:fiolo:& spirito sacto i trinita psecta:diuerse luna da laltra p tal modo che luna no e laltra ma i unita le uno solo dio:come psimilitudie del resplédente sole podete coprehédere: lo quale bêche sia uno solo pianeto & no piu:come uedete posto nel quarto cielo:pur niétedimeno cotiene i si tre diuerse glita:zoe colore:splendore:& calore.

Queste tre qualita uedete che luna no e laltra: & pur e uno sole et no piu soli. Così douemo pesare esser lo eterno dio i diuerse psone i trinita: & uno solo dio i substatia: i unita: & diuinita. Et que sto basta que a la prima corniola: la que le significa lo primo grado del ordine del pesar dela diuista de lo eterno dio. La secunda corniola che lo secundo

affectuoso pélaméto che e de la ifinita gloria che era: che e: et che sera i lo eterono dio cui infinita potétia cotribuita a la psona del padre: cui la ifinita sapié tia appriata a la persona del figliolo: cui la ifinita carita cotribuita al spirito sacto. Et pur cosi la potétia sapiétia & carita che e in una sie in tutte: et quel che e i tutte tre sie i una: come el color: splédor: et calor: che e i una desse quita sie i tutte tre. Et questa tale cogitatio e se deue hauere uestendose.

La terza corniola i la qle sie scolpito la cogitatione de lo eterno coseglio de la excelsa maiesta del signor dio: loqual delibero creare et plasmare cinq; coditione de creature: le quale se doueano gloriare de la supabudante sua eterna gloria: secudo la natura che lui le a crete: zoe creature de spirito cu itellecto seza corpo. Creature de corpo seza spirito. Create cu uita seza rason. Create

de lanima et corpo et rason.

La quarta corniola cotiene come misser dnédio creo li azoli a dimostrar la magnitudine de la gloriosissima potetia sua. Vno infinito numero et copiosissimo exercito de anzoli & de spiriti se za corpo de li quali lucifero che era lo piu nobel de gli altri desiderado esser egle a dio p la sua supbia lui cu tutti gli suoi sequaci: el signor gli sece p la zolo Michel psudar nel soco de lo iser no. Benche alcuni remaseno in aere: & alcuni in terra: li gli teptano & sano tépeste in terra et in mare.

Li boni azoli misser domenedio gli coseruo & confirmo in gra: acio che non potesseno piu peccare. Et questa cogitatione se deue sequitare le sopradicte lauandose le mane et el uolto.

Se uui desiderate îtédere q'l su la casone che misser dnédio permetesse danare lucifero & saluare p confirmatione gli

boni anzoli. Dico che misser dnedio p la sua infinita bonta conuenia monstrar a le sue care creature abundantis simamète la sua gloria: & dar a quelle creature liberta de îtender: & uoler qto per sua natura poteano: che altraméte no haueria mostrato la sua gloria esser infinita:in la quale riese infinita mi sericordia: cu la quale furono cofirma/ ti gli boni azoli. Et la sua infinita iu/ stitia cum la quale furono codemnati lucifero cum tutti gli suoi compagni: come p lo exéplo del sole intendemo. Lo sole no mostraria la sua gradissima utilita a tutto el modo: se lui no mon strasse lo suo grandissimo spledore:& imenso calore: et lo homo non haueria libero arbitrio de ueder et sentir si no potesse guardare nel sole quado & qto gli piace. Vnde lo sole no pole phiber Per la sua abundante bonta de misser dnédio: lo quale permette la liberta a

le sue creature areceuer de la sua gratia & gloria quel che gli piace: dandoli lo intellecto p lo qual lui puole intédere che se ne uora piu che non gli couiene per iustitia lui instesso se codamna & offende: como fa lhomo che tanto sta fisso a guardar ne la spiera del sole che dal troppo lume che edato a luminare tutto il modo ha offuscato lo picolino lume de li ochii de colui che uolse piu lume che non li besognaua. Vnde per uera iustitia lui instesso se condamna hauerse cechato: & non la abundantia de la bota de lo splédore del sole, pche misser domenedio ha dato lo itellecto a no guardare & stare a lombra: chi no si uole ni orbare ni troppo scaldarse. Cosi lucifero cum suoi copagni deside rando piu alteza che no li couenia per uera iustitia lui instesso se condamno ne la profundata basseza del fondo de lo inferno: Dando per ordine a tutti li

altri in suo grado secudo el peccato la pena. Vnde alchuni sotto terra & divuersi lochi.

Magli boni anzoli che se contentono de la gloria che gli conuenia uisto el periculo & peccato de lucifero: tolse no tanto de misericordia & pieta et abundantissima carita: che e cossa che chi piu ne cercha piu ne ritroua senza periculo. Vnde remaseno tanto imbra sadi de lo amore de dio che no potria/ studarse:per esser indissolubelmente la uoluta de gli anzoli cum la uoluta del signor dio. Et questa sie la confirmatione de gli boni azoli. Et cosisera de tutti quelli che cercarano cum ogni sue forze inamorarse in dio: & non in la miseria de questo modo. Et que sto basta.

La quinta corniola a isisscolpito come fu lordine de gli anzoli in tre ierarcie Supior. Media. et iserior: a similitudie de tre exercitii ad exercitare le tre principal uirtu et potétie de misser dnédio Potentia: Sapientia: Carita.

La prima Ierarcia Superior exercita la potetia de lo amor de dio per tre chori de spiriti beati: li quali per megliore desiderio receuuto dal signor dio (dal qual ogni gratia procede) forono facti piu degni de approximarse a lui che a tutti li altri che no forono tato accesi de carita: ne li qli tre chori li Seraphini sono tutti come ardentissime brase & broce in ardentissima fornace de la carita de lo eterno signor dio: li quali hanno lossicio de arder li altri spiriti inferiori che siano potentissimi a corsentir ad ogni uolunta del signor dio ni spartisse mai da quella.

Li cherubini sonno spiriti splendidissi mi de la ardétissima fiama de la carita del signor dio: li qli hano a respléder la potétia de li ragi de lo amor diuino

in li inferiori spiriti. Troni sonno spiriti chiarissimi et illuminosissimi delo îméso color de la fia ma de la incoprehensibile dilectione del superno dio: li quali hano a poder illuminare li inferiori azoli de la îmé? sa magnitudine et eterna iustitia. Vn/ de se dice che el signor dio sia li troni per la sua sedia: pero che dio consiste in coprehensibile grandeza de iustitia et de misericordia. Vnde procede ogni potentia: ogni sapientia: ogni carita del padre del figliolo & del spirito sa cto: unico solo & uero dio & no tre dii. La secunda Ierarcia sonno tre chori de spiriti iferiori a douer ministrar la Sa pientia a li suoi inferiori. Dnatione sono lo primo choro deli spiriti che hano a ministrar lo gouerno de la eterna sapientia a li spiriti inferiori. Vnde li prelati come li Papa receuano la gratia del gouerno del mondo.

Principato sonno spiriti che hano per ossicio a regere li altri inferiori spiriti & dare sapientia a li principi del mondo: come a lo imperador lassarsi regere alsignor dio: & lui e li sui subditi regere re cum sapientia.

Podestade sie uno choro de beati spiriti che hano lo officio de roborar la forza de la uolunta de li altri spiriti iseriori & reprimer le forze de li demonii con/

tra di nui.

La tertia Ierarcia sonno tre altri chori de spiriti che hano a ministrare la beniuolétia de lo eterno idio a la humana na natura.

Virtu sie uno choro de spiriti che hano a ministrare la beniuolentia al' modo per infiniti merauegliosissimi miraco li & stupendissime meraueglie: amai strando li mazori sauer stare cum li minori: & li minori sottomettersi a li suo mazori cu amor de dio & salute

68

sua.

Archangeli simelméte sie officio de beati spiriti che hanno a reuellare grade nissimi mysterii al mondo: come su lo mysterio de la incarnatione de misser iesu christo.

Angeli sie officio de spiriti che hanno anunciare diuine & sancte inspiratio, ne a le anime uostre: como lanzolo bono che e dato a zascaduna anima uno per sua custodia. Et questa sculptura basta per la quinta corniola: de laquale se de pensare facendo li facti de casa chi non a altri che possi fare p lei.

La sexta corniola a in si sculpito la creatione del mondo ad utilita del homo loquale douea el signore dio creare da douerse gloriare de la eterna gloria sua. Vnde per dimostrare la scompre hensibile sapientia sua in septe zorni el superno dio creo li cieli: li pianeti:

le stelle: & signi celestiali: & li eleméti: zoe fuoco: aere: aq: & la terra i questa forma.

Lo primo zorno misser domenedio disse sia facta la luce: & sia divisa la luce da le tenebre: & che la luce se chiama di: & le tenebre nocte: & così potemo itender che al hora creasse el cielo impirio: & secundo alcuni doctori creo misser domenedio li anzoli.

Lo secundo zorno misser domenedio disse sia facto il firmamento in mezo de le aque: & siano divise le aque di sopra dal firmamento che se chiamo lo cielo & spiera octava da le aque de sotto dal dicto firmamento che sono le aque del mare: da lequale procede no tutti li profundissimi laghi & grossissimi fiumi del mondo.

De li septe pianeti.

Dentro questo firmamento misser dos menedio sece septe altri cieli: uno nel altro largo da laltro diece uolte piu de lo primo pianeto.

De lo primo pianeto.

Lo primo pianeto se chiama el cielo de Saturno: loqual sie più alto & più a rente il sirmaméto cha li altri: loqual pianeto sta i ogni signo del cielo.xxx.

2mni: & in ducento et trenta anni copie lo suo corso.

De lo secundo pianeto.

Lo secundo pianeto se chiama lo cielo de Ioue: loqual sta in zascaduno signo uno anno: & in dodece anni compie el suo corso.

De lo tertio pianeto.

Lo tertio pianeto se chiama lo cielo de Marte: loqual sta in ogni signo quaranta zorni: & in compie el suo corso: e mesi e zorni .

De lo quarto pianeto.

Lo quarto pianeto sie lo sole lo quale sie la quarta spiera cioe quarto cielo loqle sole secudo Ptolomeo uolze du xeto & sesata uolte piu che tutta la terra: itendando chel sole no so facto in questo secudo zorno: ma so sacto nel quarto. Et sta i ogni segno treta zorni e.x.hore e copie el suo corso i uno ano.

Lo quito pianeto sie in el quinto cielo chiamato Venus: loqual sta i zascadu segno: & copie lo suo corso in trexeto & trenta zorni.

Lo sexto pianeto sie i la sexta spiera chivamata cielo de Mercurio: loqual sta in zascadu segno zorni. El suo corso copie in trenta zorni.

Lo ultio pianeto sie in la septia spiera cioe cielo de la luna loqual sta in ogni segno zorni :& lo suo corso compie in uno mese.

Lo tertio zorno disse misser domenedio sia divisa laqua da la terra: & che la terra pduca herbe & arbori secundo le sue seméze & la sua natura: pche auati la creatione del modo era lo abisso de aque i terribile obscurita.

Loquarto zorno disse misser domene/ dio: sia facto dui lumiarii ne lo ferma/ mento del cielo: cioe in lo quarto cielo sia lo lume grande che e lo sole: & lo lume picolo che e la luna nel ultimo & piu basso cielo de li altri: cioe ne lo septimo. Et alhora fece li adornameti del firmamento che sono le stelle: de lequale dodexe sono li dodexe segni del cielo: & sono tutte sisse ne lo octavo come chiodi: & sono lucidi p resplendor del sole: de le quale alcune sono mazor uinti volte piu cha tutta la terra.

Lo quito zorno disse misser domenedio pduca le aque pesci & ucelli de diuer se qualita.

Lo sexto zorno disse produca la terra li

animali irrationali de diuerse sorte secundo la sua natura: & cusi fo facto & compito fina qui quello che el glo rioso dio disse tutto ad utilita & glor ria de la humana generatione: laquale se doueua gloriare si de la potentia cu laqual creo li anzeli boni & cofermoli & ordinoli i tre ierarchie & noui cori. Et li anzoli catiui profundo parte nel centro de la terra: parte sopra la terra: & parte nel aere caliginoso. Simelmé te de la eterna sapiétia sua cu laquale cum tanti infiniti ordeni & misure a creato li cieli: li pianeti: le stelle:& li segni: & li quatro eleméti: de liquali Lo primo sie come uno cielo tutto di foco.

Lo secudo sie la ere.

Lo tertio sie laqua.

Lo quarto sie la terra. Et questo basta quanto a la sexta corniola: laqual si die pensar quando lauorate la matina ouer facendo altro.

La septima corniola sie da la creatione de Adam sina a la incarnatione de misser lesu christo: doue sinisse tutto lo testamento uechio in questa forma. Misser domenedio pur nel sexto zorno dapoi che lui haue creato tutti li animali de la terra: Subito ne lo campo chiamato Damasceno apresso ierusa salé miara de terra creo lo homo come principal possessore de tutti li cieli et de tutti eleméti. Si ueraméte lo demoio ouer qualche creatura ue suggestisse questi tre dubii ouer tre prepositi in questa creatione cioe.

Perche misser domenedio creo Adam si

lui doueua peccare.

Perche non fece misser domenedio che

Adam non peccasse.

Per che misser domenedio creo lo homo & meselo i lo paradiso terresto & no lo creo i cielo ne in paradiso.

Respondete a la persona che domanda che misser domenedio che prouede tutto lo male che su & che sera: non pote fare che non sapesse che Adam douesse peccare. Et perche lui e sumo bene & summa carita:non po far de far ogni bene per alcuno male che post si ocorer. Perche tutto el male de tutti li peccati del mondo in conspecto de dio sie niente. Vnde dice sam Zuane. Etsineipso factum est nihil: cioe lo peccato che se chiama niente: sie facto senza misser domenedio: loquale uo gliando creare la humana generatione de douerse gloriare de la sua potentia & de la sua sapientia: & de la sua ca/ rita: laqual se offerse portar p quello niente che era lo peccato de Adam gradenissima passione: acio che lo homo che se doueua gloriar de la infinita potentia & de la sua incoprehensibel sapientia se douesse ancora gloriar de

la sua infinita carita per insegnarne uera humilita: castita:pouerta:peni/ tentia: obedientia: cum tutte le altre uirtu theologice & cardinale secundo che in lo infrascripto exempio chiara

mente podeti intendere.

Si Cesaro loqual su imperador di roma e signor de tutto el modo & de grascientia hauesse habuto desideno de ge/ nerar uno figliolo che douesse gloriar si de sua infinita gloria: & possedere tutto el regname del mondo hauesse iteso perastrologia che se lui genere ra questo figliolo intrauegnera che lui li sera inobediente per modo chel badizera questo dicto figliolo de roba in perpetuo in india: doue dapoi molti anni el dicto Cesaro se douera plas car & andar in persona in india per riscatar el dicto figliolo suo per mezo de uno suo neuodo figliolo del figli

olo bandito: loqual neuodo sera tanto grato a Cesaro quanto la anima sua propria: loqual zoueneto de trenta tre anni douera restorare la offesa del padre e gouernar roma & reger tutto il mondo insieme cum suo auo Cesaro in perpetuo in summa felicita triumpho & gaudio. Ve domando se Cesaro douesse essere stado de generar lo figliolo per lo peccato chel doueua commettere douendo reusir del dicto figliolo fructo tanto grade a Cesaro. Io dico de non.

Simelmente misser dnédio non douea restare de creare Adam per lo peccato de la inobedientia se misser domene dio in propria deita doueua uegnire rescatare Adam per mezanitade de la gloriosissima humanitade de misser Jesu Christo: laqual douea restorar la offesa del signor dio cum la sua asprissima passione & morte. Et da poi

la resurrectioe douea regnare in cielo sentando da la man dextra de dio padre. Et gouernar tutti li cieli : tutti li elementi : & tutto lo mundo.

LA Secunda dimanda.

PERche lasso misser domenedio peccar Adam possédo far cle lui no peccasse.

lea dimostrar la sua carita esser infinita non potea dar mazor experientia de amor che donar libero arbitrio ad Adam: dárghi ogni scientia: ogni belle za: ogni richeza e nobel & polita copagnia: usado la copita carita de aui sar Adam la sua uolunta: azo che se lui susse cazudo non si podesse scular maculando la sua infinita carita. Et pero misser domenedio non douea tuor la possanza de peccar a lo homo: azo che lo libero arbitrio sosse i tutto libero.

La tertia domada pche misser domene dio creo lo homo in terra & no i cielo o uer in qualche altro eleméto:o pche non lo porto cusi in paradiso iperio come lo messe in paradiso terresto. Io respodero che misserdomenedio fece lo homo in terra et de terra la quale e el centro de tuta la machina: & giemo de tutti li cieli: & de tutti li elementi doue sono tutte le creature corporale: & de tutti li spiriti maligni. E po misser domenedio uolse metter lo homo per principal possessor de tutte le so pradicte creature: per sottometterli p portionataméte sotto ali piedi de esso homo ala sua utilita & obedientia. Ité dio afacto eldicto ho de lo elemento îmobile & fermo & corporeo palpa/ bile de la terra quato al corpo p poter usar reger e gouernare le creature pal pabile uisibile & corporale. Et in quel corpo a ispirato la anima incorporea

iuisibile a nui & ipalpabile per poter cum quella posseder le creature incor/ porce & inuisibile: come sono spiriti maligni. Misser domenedio non creo Adam de altro eleméto ne in altro ele méto ne in altro cielo p la icouenien/ tia del ordene debito che el ponto dal qual se rege la circuferetia de ogni cir culo de esser messo nel mezo solamete Simelmète couenia esser homo plasma to el suo corpo de terra ussibile & laia iuisibile per poter in dio gloriarse in mezo de la terra de tutte le creature & in paradiso cum tutti li azoli goder & fruir la eterna maiesta de dio. Messe lo homo in paradiso terresto per esser luoco piu degno de tutta la terra come condegno palazo del rectore de tutte le creature. Ne lo qual paradiso sono ifiniti arbori & herbe de diuerse uirtu. Alcuni chi ne maza de tali fructi no muore mai:alcuni fa rezouenir

alcuni fa saciar in perpetuo.

Non messe misser domenedio debotto in paradiso imperio per far prima in dio gloriarse p la belleza de la creatura & da poi goder la gloria del suo creatore p dar al homo mazor dignita che no sece ali anzoli. Bé che el pouerello Adam per suo peccato pdesse la gloria del dominio de le creature & lo gaudio del suo creatore: E questo basta a le tre domande.

Et ala ultima dechiaratione de la septia corniola ne la qual azonzeremo lo se ptio zorno che misser domenedio da poi che lui creo lo homo & Eua de la costa de Adam dormado lui nel paradiso terresto collocati nel dicto septio zorno: cesso & quieto da tutto lo suo lauoro.

SEQVITA Le septe eta le quale pcede no da la creatione de Adam & Eua. La prima sie da Ada & suo moglier Eua & dui soi figlioli Caym & Abel, Et Caym amazo Abel. Et da Caym e poi Set fina ala secunda eta di Noe.

La secuda eta comenzo da Noe che havuea tre figlioli:cioe Sem. Cam. & Iav phet. liquali dapoi che insino de larcha da poi el diluuio adono a posseder le tre parte del mondo: & da loro uéne la secunda eta fina ad Abraam.

La terza eta sie da Abraa sina a Dauid. La quarta eta sie da dauid sina ala trasse migratione del populo de israel in babilonia.

La quita eta sie da la trasmigratioe sina a misser Iesu christo.

La sexta eta sie da misser Iesu christo si na al di del iudicio nel qual serano compite tutte le eta & tutti li tempi boni & catiui:breui & longi.

Queste sono le corniole del uostro pendente che ue insegna in breuita per el spacio de la matina nel tempo de li

exercitii corporali de schorer lordene del testamento uechio: nel quale per diuerse eta misser domenedio dimon/ stro per figure & p profetie quel che ne lultia eta uolea far & copire come adesso nui sauemo & cum expressa de chiaratione intendemo. Ma gli zudei & altri pagani per li soi peccati sono occecati per testimoniana de la morte & passioe & psecutione de misser lesu christo nel di del iudicio. Se uoleti sa/ per respondere a chui ue domandasse pche no uene in altra eta auati misser domenedio ad incarnare: Diteli per molte rasone le quale occuparião tro/ po el tempo. Ma hora per do rasone. La prima pche douea uegnir per saluar molti: po uolse uegnir al tempo che el modo era piu pieno de eta & géte bo/ na & catiua p la logheza de cique eta. La secunda pche la humana generatioe cognoscesse piu la sua ignorantia &

ingratitudine de la gratia patiétia che miser domenedio haue dels gradissimi peccati sui per spacio de cinque eta.

La tertia pche se senisseno tutte le sigure & tutte le pfetie & che tutti li peccati de tutte le altre eta in questa ultia se douesse recomprar: & per dimostrar la breuita del sin del modo ne la qual bisognaua piu nel sine cha daltro temo

po far penitetia.

QVI Comenza lo secundo capitulo de la secunda meditatione de la uita de misser lesu comenzado da la annuciatione fina a la cena in similitudine del secundo circulo de lo sopra nominato pédente diuiso in octo Amatiste legle sonno de colore biancho & uermeglio loquale significa p biacheza la purissima humanita: & la sua rubicundita significa la sua ardéte diuinita de misser lesu cocepto del fuocho del spirito sancto.

Vsi come p la prima corniola hauesti disopra la prima medi/ tatione de le merauigliose ope del sublime dio : cusi per la prima A matista q hauerete el primo mysterio de la sancta meditatione de la uita de misser Iesu in questa forma. Volendo misser domenedio per sua ifinita bota redimer la humana generatione: deli bero mandare lo suo unico & coeterno figliolo ad icarnare: Vnde lo sempiter no padre mado lo agelo Gabriello ne la cita de nazaret de la prouincia de Galilea ad annuciare la purissima hu milissia & castissima uergene madona sacta Maria laquale era stada sposada in forma de matrimonio séza alcuna copula dal sancto uerzene uechiarello misser Iosep de la fameglia & parenta del propheta Dauid che so re de Ieru/ salem. Ala qual sacratissima uerzene humilissimamente in forma angelica

Gabriel arcanzelo annunciando cotal mysterio disse. Aue gratia plena dominus tecum: benedicta tu i mulieribus. Che uol dire dio te salui piena di gra: po chel segnore e cum ti. Vnde tu sei benedecta tra tutte le altre donne. Al hora la gloriosa uerzene sumamente pauida & tremoléte rispose cu humel uoce. Quomodo fiet istud quoniam uirum non cognosco: Vol dire. Como potra esser questo: cioe pche forma & p qual ordene sera benedecto questo fructo del uentre mio cociosia che io no cognosco homo de peccato: p esser lei uerzene imaculata. Alhora Lazelo respondendo: li dimostro el modo in questa forma dicedo. Spiritus sanctus superueniet in te & uirtus altissimi obumbrabit tibi. La seritétia de lequal parole se per nostra diuotione uolemo meditare diremo che lazelo dimostro il modo de la incarnatione in lei del

diuino uerbo in cotal parole. Sapiate gloriosa Maria che lo spirito soprauegnera in uui a preparare le ca/ stissime uirzinee cosecrate uiscere ure de uno diuino imaculato amore: & la uirtu del altissimo padre obumbrera a uui coagulado quelle medesme pre ciosissie uiscere p modo che lo diuino uerbo & coeterno figliolo assumera quelle p uno idicibel modo & isepara bel unione de tutta la diuinita de essa sublimissima trinita. Adung, quella creatura che de te gloriosa uergene na scera sancta fira chiamato figliolo de dio: po che non de humano seme fira creato & generato ma p spirito sacto. Alhora la gloriosissima uerzene fodata in pfudissima humilita: cu spauetosa tremolente uoce disse. Ecce ancilla do mini fiat mihi secundu uerbu tuum. Ecco sanctissimo anzelo la serua & mi nima ancilla de lo eterno segnor idio:

sia in me opato & facto secudo le tue parole & quel che tu dice. Et cusi subi to alhora descese nel glorioso utero suo: el figliolo & diumo uerbo de lo eterno padre: i uera unita de la excelsa trinita: loqual trasse a se del purissio sague de la gloriosa madre. Vnde creo & genero la sopradicta & annunciata sactissima humanita cum tutte le purissime forze de la humana natura: p modo che romase p iseparabel unione uero dio & uero homo generato: & in quel medemo sacratissimo utero ali mentato per spacio de noue mesi. Et questo basta quanto ala prima Ama/ tista laquale nel parechiar del disnare poreti meditarla.

QVI Comenza la secunda meditatione de la nativita in similitudine de la secunda Amatista.

Ecco in questa meditatione a quanta nostra doctrina & salute nascere se

a dignato el Saluator nostro in questo miserabel & caduco mondo: loquale naque ne la cita de Bethelem nel tépo che Cesaro imperatore comando che ciascaduno iudeo deuesse andare a la sua pricipal terra del suo tribo ad offe rir il censo ordinato nela iscriptione de tutto il modo: ude el pouero uechi arello sacto Ioseph cu la gloriosa ma dre madona sacta Maria cu uno buo: & uno asenello:separti de nazareth da poi che hebbe uisitata sacta Elisabeth cum laquale stete sei mesi & dapoi tor/ nata nela sua prouincia de galilea: fo debisogno de uenire in Bethelem ad offerire il censo & tributo de Cesaro: & no trouandosi in quella cita alcuno albergo p la multitudie de li auenieti ad offerire che si potesse alozare lo sa cto uechiarello Iosep cu la sua preciosa uergene & madre de christo se ricon/ dusseno i una spelunca doue soleuano

le pegorselle li soliciti pastorelli ne lo estivo tépo colocare: & li stado occorse el salutifero nostro triuphate gaudio nel hora d la meza nocte che fo la pre ciosa natiuita de misser Iesu christo uero dio & uero homo: loqual uolse nascer di nocte per render la luce a le tenebrose humane méte de peccatori. Naque lo iuerno gelido p dar calore ali sfrediti cuori de ludei. Naque del uir gineo utero per dimostrare quanto li egrata la uirzinita humana. Naque de humilissima madre p dimonstrare quanto la humilita li piaque. Naque in cospecto de sancto loseph p dimo strare quato la senile & canuta cotiné tia & castita li piace. Naque tra lo buo & lo asinello liqual significão la stulta fatica de richeza: & uile studio de la humana & terrena scientia: tra liquali nascer uolse p couertire quelle inane & stulte fatiche & uani studii i celeste

tesauro & sapiétia diuina & sépiterna. Nascere anchora uolse ne la marmorea spelunca p dinotar che lo habitaculo nostro humano come tenebrosa cauer na hauea debisogno fir del suo diuino lume illuminata. lacere uolse nel uile presepe perche era uenuto a glorificar. nostra uilita & miserabel stato. Volse sopra laspro & gelido seno cu le spalle sue sacre & diuine conculcare: po che era uenuto a cofuder la misera uanita de questo mondo. Volse dimonstrar il lume de flamizante focho: pche era uenuto a coburere la secta maledecta idolatria: & render calore a gli gentili del suo diuino amore. Volse da gli anzoli soi beati esser de suauissime uoce: & preciosi canti circundato liquali annuciasseno el fine de la sua uenuta dicedo. Gloria in excelsis deo &.c. Sia reso gloria adio: & agli hoi de bona uoluta pace eterna i terra sia cocesso,

Et po fece per anzelico nuncio inuo care li uigilati pastorelli poueri:humili:& patienti: aliquali Idio eterno riuella & manisesta sempre li soi secreti. Et questo basta quato a la meditatioe de la secunda Amatista laquale poreti meditare: o uer pensare quando sareti poste a sedere a la mensa la matina. QVI comenza la tertia meditatione de la tertia Amatista de la circuncisione. Dapoi ueraméte che lo glorioso picolio misser Iesu del sacro uelo de la beata uergenella fo precicto & uolto & cum suma reuerentia a le sue uirginee & ca/ ste mamelle aposto: & cu sigularissia diligentia del suo precioso lacte nutri, do: fina che dapoi lo octavo zorno p adipire de la sacra lege lo antico pres cepto per lo sancto Ioseph lo dicto fanzullo glorioso a lo sacro tempio so reconducto a circuncider per spargere quel beatissimo & salutifero sangue:

per ponere fine a quello prefigurato mysterio de la circucisione significate la insegna principale a douere cogno scere lo suo preelecto iudaico populo: per la cui salute misser iesu uenuto era al sacro tempio za polluto & da molte scelerita uiolato per suma ipocresia & auaritia de gli falsi & simulati potifici & sacerdoti. Vnde misser iesu p recociliare & ricosecrar quello uolse el suo precioso sangue sparzer azo che reconciliato & rinouato in gratia stramutar possi lo mystero dela circucisió e la qua le era i segno de crudelita: de iustitia: îpieta: de suma misericordia ne la sua ue insegna del suo sacro batesmo lo quale rimane in loco de circuncisione a tutta la plebe catolica e christiana se za lequale no po esser apellato christi/ ano ne de le gloriose porte del celeste regno zamai potra îtrare. & questo ba sti quato apertiene a la meditatione de

to

6

la circucisioe: laquale poreti exercitare nel tempo de le prime uiuande doue e el uostro afamato corpo saturate & lo picolino misser Iesu ne gli suoi sacri mebri el precioso sague suo piangedo sparge.

QVI Comenza la quarta meditatione de la quarta Amatista come li magi

uenneno ad offerire.

Ritornato che fu el sancto uechiarello cum lo circunciso fanzullo da lo sacro tempio a la obumbrata tomba de li a cinque zorni zonseno ne la dicta cita de Bethelé tre nobilissimi re cu issinita richeza & inumerata compagnia spartiti da le parte de oriéte: liquali erano stati da Herodes in Ierusalem per domandare del re nouamente nassuto: loqual Herodes domadato che hebbe a li sacerdoti & hauendo inteso che ne le parte de Bethelem nascere douea el suo Messia isegnoli lo luoco & disse a

quelli. Sapiétissimi re andati ne la cita de Bethelem: & li diligéteméte îterro/ gate: & ritrouato che lo hauereti renuciatimelo: & io simelmente uenero ad adorarlo. Et alhora li prefati tre coro nati principi essendo fora de Ierusale ueteno nel cielo la sua consueta stella laquale li haueua guidati dele sue p prie parte fina che zoseno in Ierusale. Doue occultata rimase: & po ueduta che lebbeno realegrati de sumo gaudio remanseno. Et cusi sequendo quella puéneno a lo humilissimo habitaculo de la abiecta spelunca doue se refermo la stella: per la quale le tre pompose coronate teste no se sdignono chinarse humelmente & intrare ne lo imondo & fetido stabulo de le iudaice pegor/ selle. Anci prostrati come fanzulli a le care mamme : cusi loro sopra li gelidi marmori de limo & de ledame turpato cum li soi inaurati manti & de géme

82

ornati uestimenti: non se sapeano sa turare in sumi prieghi & ifinite ofone pregando adorare lo picolo fanzullio misser Iesu christo: benedicedo la ma dre che tale & cusi facto fructo degna sie stada al misero mondo pdure. Et dapoi offerti li ualorosi doni & li pre ciosi presetti de Auro Inceso & Mirra. Subito si spartino essédo da lazelo in somno istructi douer per altra uia a le sue proprie parte ritornare nel oriéte. Et questo fo per dinotare la igratitudie de li iniqui iudei:liquali p lege & profetia sepeno dimostrare el suo segnore a la pagana gente. Et loro come ribelli del suo creatore no se uolseno faticar a ritrouare el suo nuouamente nato Messia. Ancora dimostra la uenuta de li honorati magi el fine pche era nato il saluatore: loquale era uenuto per ri coprar: & p diuini miracoli & celestial segni douer reuocare adse la pagana

gente: & destruer il culto fetido de sue uane idole. Ancora sera cotal mysterio in suma doctrina & dignissimo exépio a tutti li christiai ne lo horibel iudicio a coloro liquali non se hanno uoluto da la sua propria sésuale cocupiscetia dispartire & separarsi per recerchar la sacra doctrina del nostro Redeptore: Alquale la celeste stella de la coscietia nostra no cessa de guidarni. Guai ado quanui se cum li preciosi doni de uera fede:speranza:& carita non se sforza/ remo a retrouarlo. Equesto basta qua to a la meditatione de la quarta Ama tista: laquale nel spacio de li secundi cibi tra uui medemi nel animo uostro rominerete.

QVI Comenza la quinta meditatione de la quinta Amatista come Herode fece occider li inocenti:e come Ioseph cu la madre el figliolo fugite i egypto. Lo perfido inuidioso Herodes uededo

83

che li cosecrati magi principi orietali non erano retornati a lo sacrilego suo conspecto: Acceso de rabiosa inuidia anci timore de non perdere el suo il licitamente possesso regno: delibero occider tutti li fanzulli de la uniuersa patria & iudaica prouincia: per potere extiguere lo iradiante sole che a la hu/ mana natura era nato: & de cielo qui zu per nostra salute disceso. Vnde lo diuino sapere per dimostrare la igno rantia de lo humano intellecto: fece trasportare el picolino saluator & creatore nostro ne le lontane parte del egypto:per dimonstrare quella ifelice separatioe che doueua occorrer a li biastemati iudei per la crudelissima & despietata morte del pricipe de tutta la humana & diuina innocentia: per laquale sceleratissima impieta: el culto de la sua preuaricata siagoga se do ueua traslatare nel renouato tempio

de pagani. Simelmête occorre de zor no in zorno a le miserabel inselice ase christiane peccatrice: da le quale i sua perpetua damnatione se desparte & suge. Et po non siate crudele sigliole mie contra le uirtu purissime & senza fallacia: Acio che idio non se desparti da le anime uostre. Et de cio frequentemente temendo pensate: Domentre che ne la mensa alquanto saturate & beuerate sete. Et questo basta quanto a la quinta meditatione.

QVI Comenza la sexta meditatione de la sexta Amatista come Iesu christo Maria & Ioseph steteno in egypto.

Rimase la gloriosa uergene acopagnata cum lo sacto uechiarello a gouerno del sacratissimo saluatore misser Jesu christo picolino ne le parte & prouscia del egypto septe anni continui doue la beata madre: dapoi molte osone meditatioe & cotinue diuine contéplatioe

an honesti & uirtuosi recami in cusire filare & simel exercitio de liquali cum honestissima fama regeua la sua pouerella uita cum le antique & uechia relle forze del sancto Ioseph: loquale del suo mestiero no era pegro ad exer citarse: domentre che lo anzelo de dio li comando & disse. Ritorna Iosepha la tua gente patria: & a la tua propria terra de Nazareth doue gia habitare soleui: & fa che recoduca la sacra Maz ria cu lo suo glorioso figliolo misser Iesu christo. Et cusi come obediente subito fece. Et dapoi retornato nel suo consueto habitaculo & mansione esse do misser Iesu zonto ne la puenle eta de dodece ani nel tempo de la cosueta festa de lo sacro tempio de Ierusalem: done la uniu ersal iudaica plebe coue nia recondurse secundo lordene & rito de la lege loro. Rimase misser Iesu ne lo prefato tempio nel luoco dove se

recoduceua lo concistorio de li saputi maistri & sapientissimi doctori dela lege a li quali cum degna reuerentia & costumata maniera lo prefato fazullo prudétissimaméte rechiedeua lordene de la lege & li costituiti precepti come de la sua puerile & fanzulleta eta se podesse securamente adimpire & im/ maculatamente observare dicendo che la substantia del universal divino ma dato solo consisteua de amar idio so/ pra ogni cossa e lo proximo suo come se medemo. Vnde sutilmete ricercado sopra de cio reduceua la ipocrita igno/ rantia de quelli potifici:scribi: & pha risei in stupendissima admiratione de tale & tata prudentissia interrogatioe. A laquale debita & condecente risposta ritrouar non sapeuano. Ma pur desie derosi ristorare la fama a la ignorantia sua: dilatauano el tempo de la prefata sua risposta: dadoli el fazullo qualche

cibo unde poteua cibar i quelli zorni. Dométre che dapoi el tertio di la scosolada madte cum lo afflicto Ioseph p la pduta del suo diuino thesoro: liqua li no ritrouado lo suo unico figlioleto ne la brigata sua tutti affanati & ansi/ osi adauao e ricercaueno tra tutti suoi parenti & loro amici: & non potendo ritrouarlo ritornono nela judaicha si nagoga che era nel tempio doue ritro uorono lo desiderato & ricercato pe gno del sacro Iesu lo quale nel mezo de li loro pontifici & sacerdoti sededo & interrogado quelli di alti & diuini my sterii quasi dimonstrando el sin per el quale era uenuto a solidar & renouar la lege & comutar lantico testamento nel nouo catholico & christião rito: ude uedendo la preciosa madre el suo dile cto figliolo cu lachrimabel uoceapproximata a quello disse. Ay figliolo mio che hai uoluto fare. Mira come 10 affli

cta & tribulata & lo tuo adoptiuo pa dre come siamo adolorati andandori arecercado: & lui masuetaméte rispose or non saperi uui chel me demestiero esser ne le cosse del padre mio eterno. Etsubito se leuo seguendo li honorati parenti a liquali fu sempre obediente & subdito cu ogni ueneratione in doctrina de li boni & perfecti figlioli & honestissimi zoueneti de gli quali lo officio e sumo obligo li astrenze reder summo honore & suma reuerenria ali padri & ale madre sue sempre ricerca do da li deuoti sacerdoti e sacri doctori lordene la forma & regola de lo honé sto & costumato & uirtuoso uiuere co/ fessadosi: aldedo la messa & li deuoti officii iquanto li e concesso dali suoi mazon: & per lo simile uui sete gradis simaméte obligate a temere & honora. re li padri & madre uostre quando che Iesu christo p uostra doctrina subdito

se fece a la sua beata madre Maria & al sancto uechiarello Ioseph. Et questo ue basti a la sexta forma de meditatioe de la sexta Amatista laqual considerar podete cerca el sine del uostro disnare. QVI Comenza la septia amatista de la meditatioe del batesmo sina al mira colo de le noze.

Peruenuto el glorioso misser Iesu a la pfecta eta de ani.xxx. uoledo dar notitia doctrina & forma a la eta uirile come se douesse da ogni fragel cocupiscetia uana pompa da ogni uicio & da ogni peccato mudare: & scadidire renouado sue forze nel uirtuoso grado de prude ti: Spartisse da casa lasso la madre & li soi cari pareti & medicado de porta in porta se trasseri al siume iordano ne le parte nosate de betania doue sam zo anne Batista (in segno de moditia) predicado: el sacro batesmo nuciaua: sina tato che lo presato misser Iesu zose da

lui p batizarli a copita cofirmatioe de la divia lege cristiana azo che come lui el qual era idio degnar se uolse dal suo seruo zoane esser batizato cusi nui ma/ orméte douéo da li ueri sacerdoti la ue/ ra modarione & neteza del sacto sacra/ méto de la cofessiõe cu ogni huilita & propteza riceuer & observare a laqual cossa cu suma facilita puenir si pole si dapoi modato pétito & bé cotrito ascé de cu el glorioso saluator nel arido de/ serto e ne la acerba motagna de iericho Doue lui a nro exepio p spacio de xl. zomi stado in penitétia no uosse cibo alcuno ne alcuo beuerazo gustare acio che de diuersi cibi lo homo no facesse alcuna stima nel suo dezunare pha uer preso exépio dal suo redéptore. Et po la sacra chiesa comada & strige a lo dezuno de la quadragesima: no come quello che fece misser lesu ma i sua si militudie & suo recordo. Et po che lo

homo dotato de gra penitentiale & de religiosa uita suol essere dal inimico molte uolte stimulato de gola uana gloria & de auaritia: uolse misser Iesu p universale doctria pmettere chel suo inimico in tal errori lo téptasse. Vnde aparueli Sathanas & disse. Or se tu sei figliol de dio fa de questi marmori su/ aue e dolce pane: alqual rispose el sal uatore. No solo de pane uiue lo homo ma de qualuq; parola che, pciede de la sacra boca de lo eterno idio. Et itedado lo inimico de tal cossa no lo poter co/ taminare: lo riporto i sua ppna forteza fina su el pinaculo del alto tépio: doue psuadédo el segnor che se zitasse tra la sua iudaica turba: acio che el receuesse grade honor & fama. De che rispose el segnor nostro: sta idredo Sathanas no téptar el tuo segnor. A laqual risposta subito lo riporto quello antiquo hoste ne la sublime cima de uno altissimo

mote: doue cu grade istatia lo perfido Sathanas li demostro tutti li reami del modo e la gloria digado io te daro tute queste cosse in tuo dominio se te zeti i terra ad adorarme pmettédoli donare el sceptro de li uniuersi regni. Alhora el segnor nio i diuina uirtu rispose e dis/ se: ua i driedo Sathanas: za be li escriz pto el tuo segnor adorerai & a lui solo couerai seruire. Vnde subito gramo & za cofuso si disparue. Et ecco imanti/ néte li agelici paraliphi ueneno a lo af/ famato christo ministrare. Simel acca de alaía electa mondata del peccato: custodita dal cibo:alienata dal uedere: ornata de penitétia: liberata da le dia bolice fraude :a laquale li azeli chori a suo ristoro: a sua salute & gloria ricor/ réo cu ogni letitia refectioe & gaudio. Poi ueramente nel processo del uiuer suo riceue il dono de conuertir de laia peccatrice: come fece il nfo glorioso

misser Iesu: loquale dapoi receuuta la uictoriosa palma contra lo inimico spartito da lo prenominato diserto conuerti adse sam Piero & sancto Andrea: sam Iacobo: & sam zuanne: sam Simone: & sancto Tadio: liquali erano pescatori nel mare de galilea cu tutti li altri apostoli & septanta duo discipuli. Or finalmente predicando per tutta la prouincia de galilea fo in uitato lui cum la sua madre & tutti li altri apostoli a le noze che se faceuano in una uilla chiamata chana: laquale era propinqua a Nazareth: doue essé do a la mensa cerca el fine manchado el uino: pregato da la sua dilectissima madre fece ipire le idrie de aqua pura laqual subito fece conuertire in dolce & suauissimo uino. Vnde so a zascha duno che era presente in gusto & in sapore summamente grato: come suol accadere a li deuoti predicatori liquali

ministrao lo diuio uerbo no a fausto & pompa: ma solo in laude & gloria del sublime dio. Vnde le mente in sipide & innane subito conuertisse in deuota contritione: in attenta oratione: & feruentissimo amor de christo. Et questo basta quanto a la meditatione de la septima Amatista: de laquale pensar porete dapoi che saturate del corporale cibo ui trouarete.

QVI Comenza la octaua Amatista de le meditatione de tutti li altri mi raculi che qui sotto esser facti pone remo per misser Iesu sina alhora de la cena de lo zuobia sancto.

Bem che forse nel animo uostro si e de disio de sapere quanti fosseno stati li miracoli del glorioso saluator no stro: non pero potria cum el calamo

ne cum la debeluza mano mia: ne cum la balbutiente lingua satisfarzui. Pero che per el beato Euangelista sancto Zoanne ne lo euangelio suo scripto si ritroua: che tante sono state le merauigliose opere & celesti & diuini segni de salute: & ualitudine infinite che se sosseni pti non tegneria lo uniuerso mondo li libri de cotal materia. Adonque poneremo qui presso alquanti manifesti miraculi che per esso segnor nostro Iesu christo in uita foreno operati: come per li sacri euangelii se manifesta.

Lo primo miraculo fu quando fece de laqua uino come disopra hauete inteso.

Lo secundo miraculo. Ritrouando il glorioso saluatore el mischinello infermo che gia per logheza de tempo de anni treta octo che hauea zasudo

portego de la pbata piscina: mosso a suma pieta lo resano imatenete: & liberato rimase lieto & contento.

Lo tertio miraculo fo quando predicando per diuerse parte de iudea ritrouosse sopra del monte chiamato tabor isieme cum li apostoli Pietro Iacobo & Zoanne: & ecco subito fu trassigurato nel uolto & nel habito suo: unde resplendeua la sua glorio/ sa faza come irradiate sole: & ibian chiti erano li panni de le sue sacre ueste come candida neue: & ecco in/ mantinente apparue da la dextera & sinistra mano li doi sanctissimi pro pheti Moyse & Elia: de laqual mera uigliosa uisiõe li prenominati apo stoli rimanseno da grande stupore stramortiti. Vnde sancto Pietro de cotal caso quasi inebriato & tolto diceua. O quato e bona cossa signor

mio esser nui qui. Faciamo adonq; tre tabernaculi: a te uno: a Moyse uno: & a Elya uno &.c.

Lo quarto miraculo: fo quado dapoi molti & ifiniti prieghi de la mischi na Cananea el signor nostro per pi eta si uolse po che hebbe dicto che non era bono tuore el pane de mane de siglioli & dare a li cani. Et lei respondendo cum summa humilita & piana uoce disse. Vero esignor che sum uilissima cagna: ma pur ancora li cagnolini uiueno sotto la mensa de sui signori de le fregoluze che cas scano in terra. Vnde li disse el salua tore cum ogni liberta grande e la tua fede o donna. Vatene sia facto ogni tuo uolere.

Lo quinto miraculo foli portato al fignore nostro dinanti uno homo oppresso dal inimico sa am:loqual si era muto: Vnde teneua quella

meschina creatura occupata & lassa. Vnde misser iesu per sua diuina uirtu gli comando che loxisse de quel corpo & cusi sece.

Lo sexto miraculo.

Ritrouosse misser iesu predicando per galilea esser zonto ad uno loco doue era uno profundissimo pozo cum cisterna: et hauendo sete di mando da beuere ad una dona de la prouincia de samaria: laquale e interpretata Samaritana: & lei resudando per non esser alei licito praticar cum zudei: Vnde inteso sinalmente esser misser iesu el uero Mesia chiamo el populo suo & seceli gram festa. Vnde molti di loro rimaseno fidelissimi.

Lo septimo miraculo.

Essendo al Saluatore portata una misera peccatrice laqual in quella ppria hora in adulterio so ritrouata

97

Vnde gli falsi iudei per cautelosa occasione domandoreno al signore se licita cossa era asupportar cotal ui tio ouer che morte ouer punitione doueua tal peccatrice sostenere. Et lui rispose chi seza peccato se ritro ua sia primo a lapidarla. Et poi se riuolse a la dona che era rimasta sola essendo da rubore li soi inimici tutti spartiti uno dapo laltro e disseli. Or dime donna: chi te ha condemnata. Et lei disseniuno signor mio. Alhora rispose misser Iesu. Ne anche io sum qui per condemnarte: uatene in pace: & non peccare mai piu.

Lo octavo miraculo. Essendo el salvuator misser Iesu in luoco alpestro & da ogni habitatione lontano cum isinita turba de numero quasi cinquilia seza le done & li fazulli. Et poi pche era hora tarda: dissea Philippo. Donde compreremo nui tanto pane

che possa saturare cotanta turba. Be che in se sapesse quel che se hauesse a fare. Or per breuita finalmente su ritrouato uno zoueneto loquale havueua portato cum si cinque pani de orzo & dui pesci: & de quelli misser Iesu saturo tutta quella brigata: & poi ancora tanti fragmenti & pezi ne rimase che foreno dodece sporte reimpite sina al summo.

Lo nono miraculo. Vedendo misser Iesu lo inorme costume & scelerata usaza de li scribi pharisei & sacerdoti liquali per gelo & auaritia permette uano nel sacro tempio commutar danari: uendere & comprar columbe & diuersi altri animali tutto inuer siato: scadelizato: & quasi come sur ribondo cum alcuni funicoli ouer cordecelle riuersaua le chatedre de uenditori & compratori e scazaua tutti suora de lo tempio dicendo.

Questo sie el palazo & la casa mia dice el signore: & uui la haueti facta spelunca da ladri: & no fu homo che resistere li potesse.

Lo decio miraculo. Staua uno ciecho nato a la porta del tempio chiamata speciosa : loquale ciecho intrando misser lesu nel dicto tempio risano & disse. Va & non peccare mai piu. Et pero che era il sabbato li falsi ipo criti:scribi:& pharisei:uogliando di tal miraculo calumniar misser Iesu: mandoreno per padre & madre de quelui:liquali scusandose chiamo/ reno colui che era stado ciecho: & domandato come uedeua: & come era stato sanato: & lui per tal modo rispose: che lasso li sacerdoti confusi ne la sua rabiosa & canina uoglia: & cusi se disparti da loro molto ri preso: loqual misser Iesu lo ritrouo dapoi nel tempio & confermolo in

gratia.

Lo undecimo miraculo. Ritrouadosi el nostro signore ne la casa de Si mone leproso; loquale lo haueua inuitato a disnare: doue nel mezo del conuido uenne una donna chia/ mata Maria Magdalena : laquale era de sangue & de progenie nobilis sima: & de richece molto copiosa: ma de costumi pouerissima: piena de peccadi: & per publica uoce & fama peccatrice: laquale subito in trata sparse sopra la gloriosa testa del precioso misser Iesu uno odorife rissio uguento. Et poi subito pstrata se gitto drieto agli piedi del nostro saluatore: li quali basando cum o/ gni humilita cum infinite amarif sime lachryme tutti li lauo: & cum li soi biondi & relucenti capelli li terse & resugo. Vnde mosso el Se

gnore a pieta disse a quella. Dapoi dicto a Simone la rasõe che meritaua la sua deuotione li fosse perdona do li soi peccati. La fede tua te ha facta salua. ua in pace.

Lo undecimo miraculo. Vogliando intrare misser Iesu ne la Cita nominata Naym cum li soi dodece apostoli: se inscontro in una grande turba & copiosa brigata: laquale acompagnauano uno corpo de uno zoueneto a la sepultura figliolo unico de una pouerella uedoua: laquale cum infinite lachryme & acerbissimi lamenti de cotal morte se condoleua per modo chel piatoso christo mosso a copassione: sece reponere la cassa: & al corpo del zoueneto disse. In diusa uirtu ecco chio te dico o adolescete resuscita e subito so resu

scitato e reselo uiuo a la penosamie.

Lo.xiii.miracolo. Cum sumi prieghi lo Arcisinagogo recondusse misser lesu a sanar la sua sigliola la qual za era morta quando zonse a casa: Vnde la brigata dicea no esser piu besogno de la corporale salute che za del corpo la nima era uxita. Ma pur misser lesu itro doue era la faciulla et disse: Tace te che za la puta dorme et no e morta: & in uirtu de la sua gloriosa diuinita comando a quella che resuscitasse & così in matinete resuscito sana lieta & iocunda.

Lo.xiiii.miracolo. Recorendo copiosa multitudie de isermi dal saluator nio per esser de lor infirmita sanati tra li altri era uno che hauca una mano tutza arida & tutta ritracta lo quale el sizgnor uito dal suo desiderio & da suo dolci priegi lo resano p modo che tato era morbida & biacha la mano che era stata iserma come laltra che era sana.

Lo quitodecio miracolo. In uno zorno descendédo in cafarnaum misser Iesu christo li occorse incotra un signoreto chiamato regulo a quelli tépi zoe pi colo re lo qual hauea uno suo figliolo a la morte & cu itrecti prieghi & molte exhortatioe solicitaua el signore di cendo. Descendi signor mio a render sanita al mio sigliolo auanti che lui mora: & lo saluator nostro al hora li respose: Or uatene a casa che za el tuo sigliol sie usuo & sano & così so sanato in quella propria hora che misser Iesu diste.

Lo .xyi. miracolo. În quel medesimo zorno suzonse el sidel Céturione qua to per sede chel hauea in misser lesu christo a loqual humelmente pregado chel se dignasse de sanar el suo sameio a loqual el signore li respose uoler uo lentiera uenir cum lui a sanarlo: & Cé turione negando disse. Ay signore tu sai che io non sum digno che tu debbi itrar in la mia casa: ma basta una sola tua parola a resanar el mio sameglio: Perno che come io comando a li mei serui et loro me obediscono cosi coma da tua lo tuo sogeto seruo & subito rimara sanato: et odendo cotal parola misser lesu grademete lo laudo et disse a li circustati. Certo certo no ho acora trouato tata sede in Israel: & sinalme te per la sua credulita Centurione sece sanar el seruo suo dal scurabel morbo suo.

Lo.xviii miracolo. Volédo adar misser lesu a resanar la sigliola del principo molto era opresso & stricto dal isinita turba che lo seqa: tra laque ue era una pouera uechiarella laquala.xvii.anni hauea sostenuto sluxo de sangue & a costadose al saluator prese a lhora del sacro uestimeto suo pensado che solo per tocarlo rimagneria sana & cosi

rimale.

Lo.xix. miracolo. El glorioso saluator nostro p che lui era dio tutto a lui era noto et manifesto: et perho essendo in galilea manifesto a li apostoli soi che Lazaro era morto. Vnde delibero ada/ re i ierosolima a resuscitarlo: si che zo/ to i betania fo noto a marta et magda/ lena che misser Iesu era li sotto: lequale cu piati et dolci prieghi lo recodusse no al monuméto doue era stato sepulto Lazaro sopradicto za quatro zorni auanti:unde fetido era & puzolente: & subito che apto fo el sepulcro lacry/ mado misser lesu tre uolte ad alta uo ce disse. Lazare exi foras: & i matinéte come da lieue sono excitato uigilate & lieto resuscito et sano in cospecto de molti de ierusale li quali adauano pres dicando cotal meraueglioso caso fina chel puene ale pfide orechie de li rabiosi & inuidi scribi et pharisei li quali

mossi da uenenata inuidia & ancho pe no perdere el suo honore comenzono a contractar la morte et passione del gloriosissimo redeptor nostro misser lesu christo. Et simisse loctaua Amartista del secundo circulo del sopra nominato pendente che e stato da lanur ciatione sina a questo miracolo de san Lazaro doue principio el gelo de la invuidia de zudei. De questi sopra nosati miracoli poreti pensare nel sin & nel desparechiare de la mésa et del uostro disnare.

QVI Comenza lo tertio capitolo de la tertia meditatione de la durissima pase sione de misser lesu comenzado da la cena de betania fina che e posto nel se pulcro: & dal sepulcro fina che la madona fo recoducta in casa de san Zua ne lo uenere sacto da sera i similitudie de lo tertio circulo de lo sopra noiato pendete diviso in vii diacete: lequale

sono di colore zalegno per denotare la uera compassione che nui debiamo ha uer de la prefata amanssima passione togliando una de le sopradicte zoglie de meditatione da douer pésare in za schaduna hora canonica de lo diuino officio.

Ilectissime sigliole ben che nel primo libro ui promettesse copios samente dilatarme ne le meditatione di questo ho timor, hora uedédo esser trascorso i piu largeza di scriptura de quello che nel aso mio hauea disposto Pero i queste ultime meditatioe succis ctaméte discorero azio che lopeta nia p troppo longheza a suo lectori no resmaga molesta & graue: ma ben po ui posso donar in cotal caso coseglio grasto & utilissimo. Sapiate carissime che si di tal meditatioe desiderate hauere abundante & satisfaceuole copia: uui porete esser satisfaceuole copia: uui por

chiamata luctus christianos, zoe pian to de christiani:ne la quale se contiene la concordantia de li quatro passii se cudo il testo de tutti li.iii.euagelista cum quelle azonte parole persuasorie a peruenire & condure lanima a suma compassione de lo afflicto misser lesu cũ molte lachryme per la dura passiõe che lui sosténe per nfo amore i forma de meditatioe induceuele al feruore de la sua ardéte dilectione: lequale sono piu tosto da lezere et considerare soli cum lochio & cum el core formandosi ne la sua mente uedere misser Iesu co/ me sposo amorosissimo de le anime uostre posto nele rabiose mano de li despietati iudei in diuersi tormenti et pene cha di legerle i publico & in alta uoce: & pero legédole sole poreti rece/ uere spirituale deuotione de la prefata opereta laquale molto ui conforto che uogliati solicitar de hauere,

97

10

et

de

to

QVI Comenza la prima meditatione de la prima diacéte de cena de betania a matutino.

Sie zorni dinanti la pasq di zudei uéne misser Iesu in betania doue cum san Lazaro loquale lui hauea resuscitato fece una cena ne laquale sancta Marta feruentissimamente ministraua: & la/ morosa Maria Magdalena tolse una libra de preciosissimo unquento cum loquale unse li sacri piedi del salua tore: & cum li soi biondi capilli dilige tissimaméte li terse et sece netti: de la ql cossa el psido luda scandolizadosi molto se iniquito et disse Chel se ha ueria potuto uender treceto denari & dare a poueri: & no per poueri dicea: ma per furare perche era ladro: unde penso de uoler tradire misser iesu per denari & ponerlo i mano de gli odiosi zudei. Poi nel sequente zorno misser iesu andando in ierusale ueneli icotra

turba copiosissima nel monte oliueto cum rami de oliua sternendo per terra le loro ueste et dicendo: Benedictus q uenit in nomine domini rex Israel: & cosi cum lui sequendolo introno cum letitia nel sacro tempio i ierusalem:& li rimase fina al zobia sacto nel quale zorno essendo sopra el monte oliueto mando do de li soi discipuli ne la cita a preparare la cena de la pasqua de zu/ dei secundo la loro lege per non parer diuerso & contrario da li precepti de Moyses ppheta: unde ceno secudo la tiqua consuetudine cu li soi apostoli: tra liquali era el pfido Iuda: & da poi manzato lagnello: & da poi che Iuda receuete la fetta de pane tenta i aceto misser iesu se mosse da la mensa et la uoli li piedi a tutti quati et possa ri/ torno a la mensa a comunicarli & su/ bito comunicati Iuda se parti & ando al coseglio secreto de scribi & pharisei



98

a liquali lui tradi misser iesu & uédelo per.xxx.denari: & questo baita quato a la meditatione del matutino. La secunda diacente de la meditatione de prima quado misser iesu ando ado/ rare al mote oliueto fina che fu preso. Partito che fu Iuda subito misser iesu cu li soi.xi.apostoli usciteno de casa & recodusse.viii.deli soi discipuli i una uilla chiamata gethsemani. Et san Piero san Iacomo & san Zuane meno cumesso lui nel orto doue dapoi che li haue collocati ado folo i una cauerna che era nel dicto zardio posto nel mote oliueto & li cum amarissimi pianti & infiniti suspiri fece tre uolte orone dicedo. Padre si le possibile tuol da me il calice de questa amara passiõe: & si pur cosi a te piace che io la patisca sia facto el tuo uolere & non el mio: & nel ultima uolta aparueli uno angelo de cielo loqual sumamente lo conforto. Vnde leuossi de terra doue era stato prostrato & di sanguinolente sudore tutto psuso: & ritorno a li soi tre discipuli liqli dormiano & lui li disse. Le uate ormai & resuegliateue: ecco che uiene colui che me a tradito.

La tertia diacente de la meditatione de tertia de lo officio da poi che fu preso fina che fu condemnato da Pilato.

Véne el perfido Iuda cum li perfidi ministri de zudei & si baso misser iesu per la bocca: lo fece prendere & duraméte ligare loqual so coducto dauati Anna; doue per responder hebbe siustaméte una horribel galtada: & poi so reportato al crudelissimo Cayphas: loquale da poi che lhebbe facto illudere & spissimamente bessare tutta quella nocte: Lamatina per tempo lo mando da Pillato loquale era podesta de romani in hierusalé per farlo condénare a morte per la pessima inuidia che li pontifici

scribi & pharisei haueuano generato negli soi uenenosi cori contra misser iesu: & in quel mezo la gloriosa madre hauendo inteso le male nouelle come misser iesu era stato preso:uenuta era cum san Zuane & cum do soe sorelle cum Maria Magdalena da la casa de Cayphas fina a le scale del palazo de Pilato: loquale Pilato hauendo inteso che misser iesu era de galilea no li tro uando occasione de morte lo mando ad Herodes: loquale uedendolo cum letitia pregaua misser iesu che li parlasse & che li facesse qualche gran mi/ racolo: & pur uededo che no li parlaua lo reputo per pazo: & remandolo a Pi lato reuestito duno uestimento biaco cũ una canna in mano: loqual uedédo Pilato disse a lo populo che lui ni Her rodes no ritrouauano alcuna occasioe di morte in lui: & li zudei pur cridado crucifige crucifige: pensando el dicto Pilato poter satisfare a lo psido populo sece durissimamente battere el nño saluatore a la colona: & poi de acerbissime spine lo sece incoronare: & cosi tutto slagellato & saguinato lo repressento a quelli cani zudei: liquali non saturati aci piu bramosi de la sua more te cum molto piu alta uoce cridorno crucisigelo crucisigelo: pero che si tu lo lasserai no sarai de Cesaro amico: & pero Pilato temendo la inimicitia de Cesaro fece recondure misser iesu christo a luoco de la codénasone chiamato Licostrato. Et questo basta quato a la meditatione de tertia.

Lo quarto diacente de la meditatione de sexta da la codénasone fina al mote caluario.

Zonto che fu limpio Pilato al uoco de la condénasone dete la despietata sententia che misser iesu douesse esser daco ne le perside mano de li biastemati

400

zudei liquali lo douesseno nel monte caluario nel duro legno de la croce co/ figere: & per tal modo crucifigere che lanima dal corpo se partisse: & cosi su bito finita & data la sétentia crudelis sima fo menato misser iesu & dato a gli rabiosi zudei ligli cum ogni ipieta li poseno la dura croce sopra le sue delicatissime spalle: & cu sumo streps to strasmandolo lo condusseno fina a lo luoco de lo cantone chiamato del spasemo: doue se scontro cum la sua preciosa madre lagle da infinito mero re stramorti: & lui si casco in terra da straco: & da pieta de la sua dolce ma dre:ma li zudei iniqui lo leuono cum impeto & deteno la croce a Simone cyreneo: loquale driedo misser iesu la porto fina sopra il monte caluario do ue douea essere crucifixo: & li cu ogni impieta lo dispogliono: & de le sue preciose ueste una diuiseno: & laltra a

dadi la zogono: & lui che era uero meso sia acerbissimamete le mane & i piedi gloriosissimi sui cum durissimi & spotati chiodi transfixeno & in croce cos sicono. Et questo ui basta a meditar a sexta.

La quinta diacete de la meditatione de nona da la eleuation in croce fina che fo tolto de croce.

O cum quata crudelita & iniqua ipieta si solicitauano luno cum laltro cum diuersi instrumenti alzare la croce gravue & ponderosa per la graueza del corsecrato corpo del saluatore: loqual no hauea sostegno da pozarse ne sostener se: & cosi consicto et releuato in croce staua tra do latroni ligli lo i pperauano cu sdegno dicendo. Si tu sei sigliol de dio descendi de croce & salua te & nui insieme: al hora tutti li scribi por tisici & pharisei schiuandolo lo biaster mauano & diceano. Ecco colui che

108

da

12

m

douea desfare el tempio: & i tre zorni lo douea reedificare. Orsu si lui e si/ gliolo de dio descende ormai de croce: no restaua pero lo resto de lo ipiatoso populo uituperosamente biastimarlo & simelmete lo latroe da lato sinestro: ma lo latrone che era da la man dextra uedendo tanta infinita patientia seza alcuna colpa in misser iesu riprese il suo copagno & lui si disse. Recordate de mi signor quando nel tuo glorioso regno tu serai: unde il piatoso iesu re/ spose. Ozi tu serai meco i paradiso: & poi se riuolto cu li ochi al cielo & pres gando cu masueta uoce disse. Perdona padre mio a questi miseri peccatori pero che no sano quel che se faceno:& poi ritrouandosi de la humana salute & de corporale beuerazo desideroso disse. Sitio:io ho sete:& subito li fo sporto per suo mazor tormento i cima duna cana una sponza piena de aceto

misto cum fiele: & poi per suo mazor despresio li fo coficto de sopra la testa uno brieue de littere grece latine & hes braice legle diceano. les u nazareno re de gli zudei: & in questo mezo sétédo misser iesu la sua sacta humanita es ser alienata da ogni diuino soccorso ad alta uoce disse cridando. Heli heli lamazabatani che uol dire: O padre mio O padre mio per cheme a tu cosi abandonato: unde la turba canina de/ spartendose da la croce diceano. Orsu uideamo si uegnera Helia a trarlo zu de croce: & uedendo la gloriosa madre luoco de poderse ap pximare a la isan/ guinata croce subito se approximo cu le sorelle cum san Zuane & cu Maria Magdalena: lequale uedendole misser iesu disse a la madona i parole alqua to graue p no li rendere piu copassioe ne piu pieta de quella che lei haueua. Donna ecco el tuo figliolo Zuanne

402

disse. Zuane ecco la tua madrere poi acostandose a lhora sexta occorse una tenebrosa obscurita p tutto luniuerso modo: lagl duro sina a lhora de nona ne laquale misser iesu in alta uoce cur dando disse. Signor ne le tue man lo spirito mio te ricomado: & iclinato el capo subito si spiro: & a lhora copito rimaseno tutte le atique psetie secuido come lui ancora auanti haueua dicto consumatú est. Et questo basta quato a la presente meditatione apertiene.

La sexta diacente de la meditatione de uespero da la spiratione fina chel so

messo in sepultura.

Nel seperare de la gloriosa a a de misser iesu dal suo precioso corpo descédédo a limbo a douere deliberare li sacti padri uene un terremoto tanto horribele chel so secido sina nel cetro del iserno ex rimase el sacro tepio da la cima sina

a fondo tutto sfesso: & li monumenti a lhora se auerseno & molti corpi sacti si resuscitono: & dapoi qetato el terre moto et illumiato il cielo & ritornato el sole & la luna ne gli suo splendori la gloriosa madre cum la deuota sua brigata: uedendo che era za spirato il suo sanctissimo figliolo lei cu tutti li altri feceno li suo lachrymabili laméti & duri piati. Et ecco lo cieco Logino cu li ministri de Pilato: liquali erano uenuti per rupere li schichi del signo re:ma ritrouandolo morto non beso gnado feceno che Longino cum la sua lanza transfixe lo suo dextro costado: unde usitte sangue & aqua: e Longino che era cieco rimase illuminato e ben contricto: & simelmente Centurione dicendo ueraméte costui era figliol de dio. Poi Ioseph darimatia cu Nicodes mo ueneno cum la licentia de Pilato de podere ponere lo corpo de misser

703

iesu zu de croce: ude prima li tolseno la corona de spine de la sua cosecrata testa: la qua offerseno a la sua agustia/ ta madre: e poi sconsicati li chiodi de le delicate mano e de li preciosi piedi collocono quel glorioso corpo ne lo benedicto grembo de la sanctissia madre soa fina a lhora de copieta: « que sto basta quato a la meditatioe a lhora de uespero.

La septima diacente de la meditatione de compieta da poi chel so tolto de la croce sina che so posto nel sepulcro & recoducta la gloriosa sua madre i casa

de san Zuanne.

Sbramate le angustiate mête tra lachry me: piāti: suspiri: & dolci basi līzēdo le saguinolēte piaghe lafflicta madre cū le sue do sorelle san Zuāne & Magda lena: & no cessaueno da gli pietosi la menti: domēte che loseph elāl hauea comprato una sīdone: zoe un līzoleto

& odorosi unguenti perche lhora era tarda dimando de unger el corpo sacro de iesu: & inuolto poi subito sepelirlo. Et habuta licetia da la madona feceno quel che secudo el costume de la paria far se solea: & portando al monumeto el precioso corpo la madre cu le sorel le & Magdalena pianzendo lo sequia & riposto nel monumento & serata la porta cum uno grandissimo marmo: tutti se partino scorgendo la gloriosa madre cu ifiniti piati fina a la casa de san Zuanne euangelista: doue la mas dona cum dolce suauissime parole re gratio molte diuerse done lequale per pieta lhaueano scorta fina a casa. Et tutta quella brigata pregando coforto che rimanesseno in fede constanti & forti: pero che così come haueuano ue/ duto il suo caro signore & dolce figlio morto & sepelito: cosi fina al terzo zor/ no lo uederão gloriosamete resuscitato

+04

le/

0/

ne

& uiuo cum altri simili conforti: poi dete licétia a tutti quati: & lei se pose chiusa & serata i una camerella in orazione: & subito so rapta in spirito & ducta lalma sua per contemplatione i conspecto de la diuina trinita del subilimissimo dio sina che misser iesu su resuscitato. Et questo basta a uui per meditatione de compieta de lultima diacente: & del terzo circulo del sopra nominato pendente.

QVI Comenza el quarto capitulo del quarto circulo diuiso & ornato in.vii. turchese per similitudine de septe me ditatione da fir pensade nel resto del tepo che ue auanza de tutto il zorno.

Vbito che lanima de misser iesu haue deliberato & collocato le sa cte anime de gli atiqui padri nel gauz dioso & lieto paradiso terrestro suora del oscuro & tenebroso limbo ritorno al sizillato & chiuso sepulcro & intro

nel suo glorificato corpo: unde imortale & impassibile cum ogni infinita belleza & imméso splendore cu multitudine infinita de angelici paraliphi resuscito facedo uno horribel terremo to:nel quale misser iesu cum le porte chiuse del sepulcro uxite: & li custodi & guardadori de la spelunca rimaseno stramortiti dal terremoto: & de la splé dida uisione & resurrectioe del glorio sissimo nostro saluatore: loquale ben che nelo euagelio no si ritroui scripto pur la pieta lo concede che prima uisi/ tasse la sua mesta & afflicta madre: da poi aparue a Magdalena a gli discipu/ li che andauano in emaus: poi a san Pietro a să lacomo:poi a tutti li discipuli & a san Thomaso: & finalmente li fece uenire ne la cima del monte oliv ueto chiamata galilea quado delibero ascédere al so padre. Et questo ui basta p breue meditatioe de la resurrectioe

105

Oi

1 FI

18

ne i

i fu

pet

ima

pra

del

.VII.

me/

del

mo.

ielu

e (a/

Tau/

lora

mo

TO

fina a la mirabile ascensione: ma pur si uni desiderasti hauere di cotal medizatione mazor intelligentia a satisfazione de cuori uostri cercate dhauere una nuoua operetta chiamata letitia christianorum: ne laquale hauereti dizstinctamente la concordantia del testo de tutti li ini euangelista dal uenere sancto de sera fina al ascensione.

La secunda turchese de la secunda me ditatione dal ascéssione sina che misser iesu so incoronato & sétato da la man

dextra de dio padre.

Cum molte & diuerse doctrie & diuini amaistramenti possa che misser iesu haue li suo cari apostoli discipuli et ueri seruitori instructo & amaistrato leuosse i cielo: & p se medesimo asce dea cu tutta la multitudine de li sacti padri & imaculati innocenti i presenta & conspecto de li sconsolati et mesti guardatori de numero forsi cerca ceto

e uinti:a liquali appartieno duo ant geli de candide ueste redornan liquali diceano. O uni homini de galilea che stati uni a reguardare q nel alto cielo. Sapiate che questo sacro iesu nel ultiv ma hora del ultio iudicio cosi uegnera come lhauete ueduto ascédere hora: & subito disparseno: & tutta quella der uotissima brigata & sacta compagnia benedicendo idio de tanti doni tutti mansuetamente retornono a casa. Et questo basta quato a la meditatioe de la mirabile ascensione: de laquale si mazor copia hauere uoresti dimadatiuna operetta chiamata ascésio beaton da laquale hauerete una deuota consi> deratione del modo & de la dignita & mirabilissimo ordene de una spiritual ascensioe de misser iesu ne la sua eter nal gloria.

La tertia turchese de la meditatione da la coronatione de misser iesu sina che

106

W

ere

na

di

Ito

519

me/

Her

nan

ini

efi

et

ato Cé

ich

Па

Ati

eto

descese lo spirito sacto. Qual fu mai si eloquentissima lengua: qual si perspicace: qual si uelocissima mano fu ne sera mai che potesse la infinita gloria del sublimissio redéptore exprimere considerare ouer descriuere pur solo p la millesima parte. Pésate pensate che si lo sole elementale & ce/ leste pianeto di tanto splendore si di moîtra che cum suoi irradiante ragi li cieli le stelle & tutti li elementi fino illuminati. Ay quante Ay quante piu ifinite uolte rispléde de incosiderabel lumi la incoronata humanita da lo eterno & summo padre reposta & rese duta da la dextra de la sua excelsa & sempiterna eternita diuina in sceptro & superno dominio & regimento de tutti li beati spiriti angelici: & de tutti li altri electi & glorificati sancti del re gno del paradiso:nel quale essédo uni figliole cupide e desiderose de intrare

no siate léte & tarde cu oroe deuotioe & operatione sancte & deuote sollicitarui in cotal pensieri. Et questo basta quanto a la meditatione de la diuina coronatione de misser iesu christo.

La quarta turchese de la meditatione de la descesa del spirito sancto sina al ul-

Essendo rechiusi la gloriosa madre cu li sancti apostoli & discipuli ne lo cena culo per lo timore de le offese di zudei stauano cum le lor mente tutti in dio eleuate expectando lo za promesso dono del spirito sancto paraclito. Et ecco in mantinente su sacto de cielo uno terribel sono cum uno uehementissio terremoto nel luoco doue sedea lo sacro concistoro de perfecti: doue tutti sorono repieni del desiderato & peroptato spirito paraclito apparedo sopra le teste di qualuque di loro una ardentissia flamigante lingua di soco:

407

1;

n

)re

ere

ite

Ce'

di

ili

tt

ui

16

per lagle inteseno & resentino hauere receuuto diuina dote & gra speciale di parlare: & esser îtesi dogni e qluque ligua che sotto il cielo & ne la uniuer/ sa terra si pserta & dicta. Vnde lieti iocundi & gaudiosi cu ogni fidutia & uigore audace: la matina per tempo andaueno predicado & pphetado nel tépio & ne le piaze de hierusalé: di che diuersi zudei & gente pegrine de ogni natioe & gente che a lhora ne la sacta cita si retrouauano de ifinito stupore merauegliati aldendo tal meraueglie diceano. Come costoro ligli sono gali/ lei parlano de le nfe pprie ligue doue natissamo tato schieto! Si che su mi/ rabel stupore di tal cossa a tutto il modo: pero che confidati & securati da le diume forze: & premoniti de la sapié tia eterna se sparseno p tutte le parte del universo modo: predicado couer tendo & facendo stupedissimi signi &

miracoli ifiniti: per modo che tutto il modo fo recoprato & tracto de le mano de lidolatrio culto & recoducto a la catholica fede christiana: ben che da poi p diabolica suggestione la macomentana lege maledicta sia resorta. Et que sto basta quata a la meditatione sopra dicta.

La quita turchese de la meditatione del ultimo iudicio fina a la condénatione de li damnati.

In questa quita meditatioe del horribel ultimo iudicio phauerue nel primo libro generalmete el suo spauetoso stato descripto in questo loco non me stendero disfusamete: saluo quato aptiene a lo particulare ordine de li.xv. zorni: de liquali sequirano questi.xv. israscripti horribilissimi segni: da poi che sera morto & sconsicto antichristo cum tutta la sua rabiosa & maledicta secta i questa forma. Nel primo zorno

108

lo mare si ionfera in alto piu che no e lo piu alto mote del modo: & pur non uxira de li termini. Nel secudo zorno el se sbassera lo mare tanto che a pena chel se pora discernere. Nel tertio zor/ no tutti li pesci del mare sopra laqua criderano. Nel quarto zorno le aque del mare & di flumi se bruserano. Nel quito zorno gli arbori & le herbe bute/ rano sague. Nel. vi. zorno tutti li edifi cii del modo caderano. Nel vii zorno li saxi se ruperano luno cu laltro. Nel viii.zorno sera terremoti per tutto il modo. Nel.ix.zorno li homini exirão de le cauerne come storni & non parle rano luno a laltro. Nel.x.zorno tutti li moti diuenterano poluere. Nel.xi. zorno parerano che le stelle caschano de cielo. Nel xii zorno resusciterano le osse de li morti. Nel xiii. zorno mo rirano tutti li uiui. Nel.xiiii.zomo se renouera lo cielo et la terra. Nel xv

zorno ferano tutti resuscitati: & a shorra misser iesu in la ualle de Iosaphath iudichera boni & catiui.

La sexta turchese de la meditatioe de la condemnatioe de li damnati fina a la

gloria de li beati.

La sexta turchese sie la codemnatione de li damnati: liquali hauerano tre pene auanti la sététia: & tre pene da poi. La prima pena auati la sététia sie la gravueza del suo corpo. La secuda pena sera lo spauéto de la faza de misseriesu: & de la sétentia che li aspecta: & de li demonii che starano aparechiati per portarli sasa & scorpo: e lo sferno che li sta dauati auerto p schiotirli. La tertia pena lo desdegno de uedere li salui gloriosi in aere da la mano dextra de misseriesu: & maxime arecordandosi el ben che haueria possuto fare.

Le tre pene de li danati da poi la setetia sonno. La prima general particular &

special. General che tutti qudo misser iesu dira. Ite maledicti in igné æternű: tutti serano sprofondati ne le tenebre del inferno. La secunda particular che secudo li peccati zascaduno sera ne le pene del suo peccato: zoe tutti Li sup bi in fuoco sotto li piedi de Lucifero. Li auari in oro ardenti. Li luxuriosi se/ pulti in pegola & solphere. Li gulosi rostidi & i pilotadi. Li accidiosi coficti sopra uno desco de fuoco le mano & li piedi. Li iuidiosi deuoradi da ueneno/ si serpéti. Li irosi da crudelissimi dra coni li sera deuoradi & squarzadi li cuori & pecti sui. La tertia pena sera Special che secudo zascaduno hauera piu o men peccato de la sua sorte sera punito come la superba che sera stata uanagloriosa piu de li suo capelli sera piu tormentata de la testa. Et lo auaro che hauera piu iganado in nel cotare o scriuere falso sera piu punito in le

mano de suo martirio.

La universita de le pene del iserno sono xxiii. de lequale. xi. sono interior: octo exterior zoe del corpo: quatro interior del anima & exterior del corpo.

La prima pena de laia sono lachryme ir terior. La secunda sie lo uerme de cons scientia. La tertia la grandissia paura. La quarta la gran uergogna. La quita la iuidia suprema. La sexta lo acerbo rancore de laia. La septima la summa tristitia. La octava machameto dogni speranza. La nona lo sdegno de la sua creatione. La decima una proterua fatasia. La udecima una paza cosciétia. Le pene exterior corporale sonno octo. La prima uno ardor de fuoco. La secuda sbater de denti per fredo. La tertia le tenebre obscurissime. La quarta cridor de damnati.La quinta acerba sete.La sexta fetor de solphere. La septima du re catene. La octaua la obscurissima

presone.

Le pene de lanima & del corpo.

La prima sie la uissone de gli demonii. La secunda esser priuo de ueder mai el signor dio. La tertia la immortalita agustiosa. La quarta uno ardétissimo fuoco.

La septima turchese de la meditatione de la gloria eterna de li beati sina a li do diamati: liquali significano lo premie de li companie de la companie de l

mio de li contemplatiui.

La septima turchese se diuide in cique principal letitie & gaudii de li beati. La prima sie quando loro aldirano misseriesu dicente. Venite benedicti & c. La secunda sera la consirmatione de la uera sententia laudata & cosirmata da tutti li sancti in gloria & triumpho de tutti gli electi & salui cu perpetua damnatione de tutti li danati. La teretia sera lo mirabilissimo ordine del paradiso: & de tutta la celestial gloria & radiso: & de tutta la celestial gloria &

de la diuina uisione.

La quarta sera la gloria de diuerse di

gnita a le anime de gli beati.

La quinta sera lo premio de tutti li sal/ ui secundo la qualita de le loro ópese: loqual premio se diuide i do parte:in quatita speciale:& dignita de premio.

La quantita special se divide in tre nu/ meri:cento:sesanta:trenta. Cento a le uergene. Sesanta a le uedoe. Trenta a le maridate.

La dignita de premio se divide in do dignita: gradual & coronal.

Gradual sonno li gradi de patriarchi: propheti:apostoli:martiri:et cetera.

Coronal sie una preeminentia de speciale dignita de una corona chiamata
aureola: laquale non conuiene ad altri: saluo che a uergene: martiri: & doctori. de liquali alcuni patisseno nel
corpo: alcuni ne lanima solamente:
alcuni ne lanima & nel corpo: come

sonno stati li sancti martiri: & hora li tribulati temptati & persequitati. Et questo basta quanto al pensare de le septe turchese nel spacio del zorno da poi el disnare sina a la cena: & quessito per schiuare parole uane & murs muratione quando omnino dite officio ni altre oratione,

QVI Comenza lo quinto capitulo del quinto circulo diuiso in tre preciosis/ simi diamanti: liquali significano lo premio del uirtuoso desiderio: loquale misser iesu dona in questo mondo a li suo electi: & a le sue spose per le sue spiritual fatiche: lo quale premio si ritroua ne le tre parte principale de la uera cotemplatione secundo le opere e exercitii piu & meno uirtuosi: come per exemplo de li tre infrascripti diamanti intendereti per sue diuerse conditione.

O primo diamante sie molto scuro: largo: & tondo:

La prima coditione del primo diamante sie lo principio de la contéplatione che occorre a li incipienti: zoe come per similitudie di foco dissemo che prima uiene lo sumo che e la devuota contritione de infiniti suspiri lachryme & dolori de li peccati soi & del proximo.

La secunda conditione del primo dia mate sie largo: zoe abundate de orone de diuotione de elemosine & de tutte opere de misericordia corporale: ma de le spirituale non ardise per uederse ta

to pieno di peccati.

La tertia conditione sie tondo: zoe corsente obedisse & supporta la uolunta del signor dio: sui mazori: minori: & sui equali: & cum queste tre coditioe del primo diamante se cognosce quar do misser dnédio comécia a parechiar

472



Le conditione del tertio diamate sono queste: tutto splendido: cum tre cantoni.

La prima conditione sie come intrada la uampa in tutte le legne subito cessa tutto lo sumo: così a li noui perfecti tanto cresce la considentia de la misericordia che lo timore & contritione de la iustitia se desmentega per modo che li salta una si facta siama damore che non teme piu ne morte ne picolo ne infamia ne infirmita ne si cura de la sua uita ne de sua morte ne de beni ne de male de parenti de la patria ne de tutto lo mondo. Saluo de la salute de lanime & de lhonor de dio.

12/

La secunda conditione sie tre cantoni: come ogni uampa a tre qualita: color: calor: & splendor.

Color de gli perfecti sie lo desiderio infinitissimo che nasce ne la mente de gli noui psecti de poter parir miliona

773

de uolte al zorno infiniti martirii per amor de misser iesu: & per salute de lanime de tutti li homini del mondo si infideli come christiani.

Calor sie uno certo ardore che nasce nel core cu diuerse dimonstratione, alcua uolta cum uno ardore che par che se ardi solo el core. Alcuna uolta tutta la persona: & par che sia quasi foco cor porale tanto se sente ardere damore solo de misser domenedio. Alcua uolta uiene cu questo foco una certa suauita che fa slanguir & e insaciabile. Alcuna uolta tata dolceza nel pecto che quasi si sente manchar. Alcuna uolta ujene cum tanto impeto per tutto lo corpo: bem che non sia saluo cha intro laia. Molti cridano ad alta uoce non piu signore che schiopo. & de simili doni & piu & infiniti manda misser dome/ nedio ale sue noue spose lequale acora non uedeno spiritualmente alcuna

cossa.

11

nel

le

01

Ita

Ita

na

1/1

10

10:

12.

Splendor sie li doni che dona missere iesu a le spose proficiente in pfectione de uirtu :a lequale nasce una facilita de uirtu che non senteno piu alcuna molestia: ni de superbia: ni de luxuria: ni de alcuno altro peccato al tempo desue o so e da molti altri tépi cu una facilita de ueder: & de gustar la uita & la passione de misser iesu cum alcune suauissime lachryme interiore: ouero exteriore: cum alcuni dolci colloquii come sposa al suo sposo loqual uede tanta belleza & sente tanto gusto da sua belleza che non se pol contegnire chenon li para hora di basarli li piedi le mane: hora astrecta lanima dal spirituale amore tutto alieno da ogni sé, timento carnale: cosi come fosse fora del corpo totalmente: come fa li puti al collo de la madre, cosi se strenze le braze in la mente al collo de missere

iesu. Non pero che li sia chiaramente & spiritualméte dimonstrato la unita de la diuinita de dio in la humanita de misser iesu:si non per sede. Ben che li par in mente molte uolte lordene de la gloria del paradiso: & la diuinita de la diuina trinita in cielo in specie corporale la persona del padre: una imagine de uno uechio de spauétosa reuerentia. La persona del figliolo la imagie de misser iesu de infinita belleza & amorosita. Et de la boccha de lo eterno padre exe uno sole: & nel mezo sie una columba hora biancha: hora de foco: & pur queste sonno pri mitie: & non compita contemplatõe. Si che ne le tre parte principale de la contemplatione ne ho dechiarado lor/ dene de li doni che fa misser iesu cres scere ne li cori de gli incipienti de gli proficienti & de gli perfecti. Qui coméza lo sexto capitulo del sexto

circulo nel mezo del quale sie uno ardentissimo carbone ouer balasso logle significa la perfectione de tutto la cottemplatione che per infocato amore spirituale po receuere la humana creatura in questo mondo.

E coditione de lo prefato carboe sonno tante quante psimilitudie se poleno considerare le perfectione de la ultima parte de la contemplatõe come qui sotto particularmente uedes rete zoe grandeza:uagheza: & rosseza. La grandeza consiste ne la alteza de la contemplatione de la diuinita eterna laquale se manifesta a la creatura le potentie de lanima laqual cu gli ochi de lanima per intellecto uede la diui/ nita inuisibile & impalpabile senza alcuna forma humana: recordandose cum la potentia de la memoria la in/ finita bonta de lo eterno idio delqual signore inuisibelmente la potentia de

775

le

Ita

10

sla

le

1:

m

e.

la uolunta non se po saciare de desiderio & brama de gustarlo & fruirlo in perpetuo.

La uagheza coliste in la manifesta uni, one de la divinita cum la humanira de misser iesu. Doue manifestamente la anima cognosce senza dubieta alcuna che missere iesu sia tutto homo & tutto dio in unitate & trinitate & unico creatore del cielo & de la terra: unde nasce una stupenda uagheza & letitia incredibile. Doue de grado in grado se manifesta le rasone diuerse uera dechiaratione de la sacra script. & de tutti li mysterii & opere .naraue/ gliosissime del gloriosissimo missere iesu si in divinita come in humanita che lui opero-dauanti & dapoi la icar natione. Da la creatione de li angeli fina al ultima hora del iudicio: non pero sempre a tutte a uno modo in quantita & qualita: ma a chi piu &

piu schieto: & a chi meo & men chiara notitia secundo che lanima si ritroua da lo impazo de libero arbitrio offus cada: ouer in piu quieto de la mente & del corpo: & a chi piu piace a misser domenedio concedere.

La rosseza sie lultima conditione de la preciosissia zoglia sopradicta laquale sie del colore del foco loquale dapoi che la fiama a consumato tutto lo hu/ more de tutte le legne si parte la siama & rimane le brase de uno color & splé dor piu uermeglio & piu ardente che non era ne la fiama cum piu quieto. Et questo significa la ultia cotéplatoe a che la creatura in questo mondo po puenire che e qudo il signor dio sia ifi amate le anime de le sue electe spose cum lo amore de la sua sanctissima humanita in diuersi spirituali dilecti cum il sentimento corporeo in ofone in meditatõe crescendo lamor cosuma

consuma lo sentimento corporeo & rimane solo in le potentie de lanima cum dilecto che receue in intender & ricordarsi de la inuisibile diuinita de dio eterno cum gli mysterii manifesta specialmente tanto rimane alienato da ogni gusto temporale & corporeo che cessa la oratione uocale la medita/ tione corporea de misser iesu: & laia rimane tutta sumersa come purificato oro in la grandeza ne la eterna bonta de dio: laquale come ardentissima fornace convertisse le sue dilectissime spose in sua medesma similitudine di colore: calore: & splendore. Doue lanima impalpabile & inuisibile cum la diuinita inuisibile & impalpabile tanto si pole per amor de specialissia gratia conzunzere insieme per uno spiritualissimo modo che el se cotraze uno diuino matrimonio de lanima cu dio consumato come per similitudie

sie conzunto lo calore del sole cum lo suo calore & questa sie la similitudie del consumare del matrimonio spirituale senza alcuno obiecto di macula ni de pensiero libidinoso: anci tutto extracto da ogni corporeo & sensuale sentimento.

Questa adunque spirituale copula & coniunctione del diuino matrimonio zoe de la eterna diuinita cum la sua similitudine che elanima de gli psecti sie de tanta persectione che tutto quel che la sposa dilectissima desidera in questo mondo per si ouer per altri lo suo amorosissimo sposo misser iesu christo gli concede per esser lei tutta summersa ne la sanctissima uolunta de la sua sublimissima bonta: a laqual quanto piu gli sacti sono stati cozunti per uera gratia: tanto mazor segni & marauegliosissimi miracoli hano sacto i questo modo. Adon qui cosorto

carissime figliole che ue uogliate al tutto reuestire & ridornare de gli preciosissimi sopra nominati uestimeti & ornamenti antedicti nouiciali: osse rendoui cum humilissima diuotione & cum ardentissimo desiderio: primamente per serue: secundario p sigliole: & poi finalmente per inamorate spose de lo amorosissimo creatore & redemptor supno: bramadolo & recercadolo in forma & in parole de la laude infrascripta.

Carissime figliole in christo iesu si la longheza & la dilatione de la presata nostra presente opereta ue hauesse reducto lanimo i alcuna graueza date la colpa a lo summo desiderio de sa tissarui per tal modo che non possiate mai scusarue non hauer inteso lordie de la christiana lege: ne la qual uni sete obligate adipire tutti li soprascripti precepti & documéti: ne liquali se pur

o per inaduertentia manchato trasforemato: ouer incompositamente, pserto ueramente rechiedo perdono sempre sopponendoui ad ogni spirituale & temporale correctione de qualunque diuotissima persona di zaschaduno perito maestro & sapientissio doctore de la uostra sactissima madre ecclesia catholica di roma.

TIONE.MCCCCLXI.PER MAGI-STRVM NICOLAVM IENSON HOC OPVS QVOD PVELLA-RVM DECOR DICITVR FELICI-TER IMPRESSVM EST.

LAVS DEO.

Pal. E.6.4.113 (I)





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.113 (I)



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.113 (I)

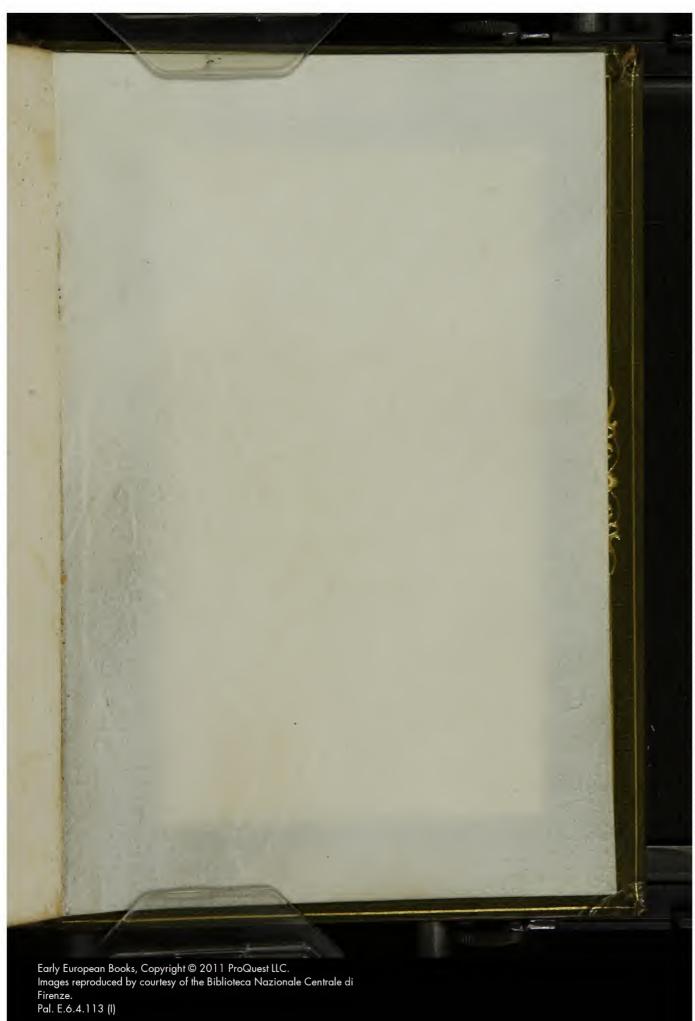

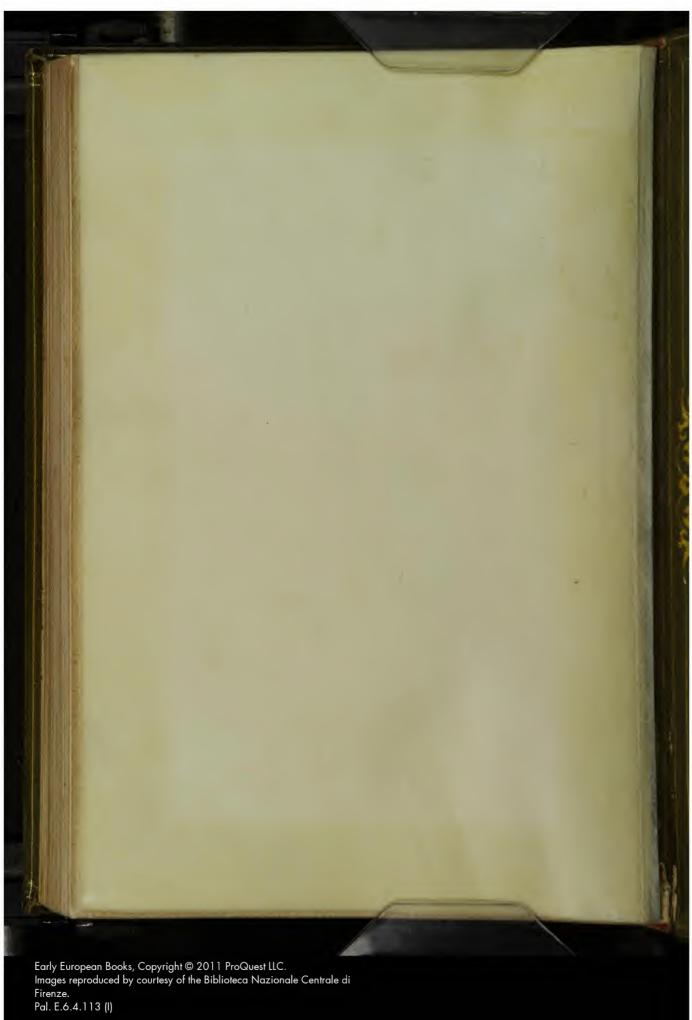



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.113 (I)